# L'ANTICA MENFI

ossia .

SCORSA IN ALESSANDRIA D'EGITTO
. AL NILO, AL CAIRO, ELIOPOLI

Ed all'antica Memfi

Illustrata da Notizie Istoriche O P E R A

Och Nobile
Om Luigi dei Conti Odescalchi
Capitano istauttora

NELL' ARMATA EGIZIA

TOMO II.



FIBA Gipografia Lietaccini 1840.

Discovery Line gir

## INDICE

#### DELLE NOTE ISTORICHE

#### MELLA PARTE TERMS

| Parte prima dalla Nota 1. 3 sino  |     |
|-----------------------------------|-----|
| alla 57. <sup>ma</sup> pag.       | 261 |
| Parte seconda dalla Nota 58.ma    |     |
| sino alla 227.ma                  | 303 |
| Luoghi principali di venerazione. |     |



or many

## PARTE TERZA

NOTE ISTORICHE

PARTE PRIMA

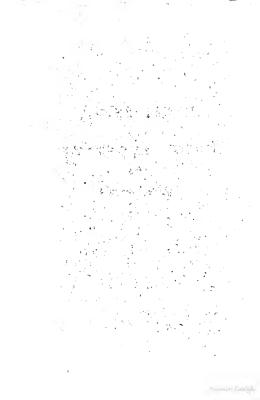

### PARTE TERZA

### NOTE ISTORICHE

ALLA

### PARTE PRIMA

Historicorum sine ratione testimoniisque auctoritas nulla est.

Sauctius.

(1) Vogliono gli antichi Egizi aver vissuto per ben 20000 anni sotto la Signoria degli Dei, de' Semidei e degli Eroi. Spenta questa, 329 re, diciotto dei quali eziopi, ressero succedevolmente l'Egitto. Per verità un dominio cotanto lungo sembrerebbe aver sembianza di menzogna, se considerare a noi non piacesse, che i primi destini di questa terra tutta singolare e misteriosa si perdono nella notte dei se-

Tomo 111. P. 111.

coli andati. O meglio appor non vorressimo le origini di simili contrade all'epoca primitiva, allorquando cioè il suolo sortito dalle mani del Creatore, vi comparve l'uomo ad abitarlo.

(2) In Egitto vennero per addottrinarsi, come i Sacerdoti dissero apparire dai sagri loro registri, Orfeo, Museo, Melampode, Omero, Licurgo, Solone, Platone, Pittagora, Eudosio, Democrita, Enopida, Telecle, Diogine, Crisippo, Ferecide, Talete ed Anassagora: non escludendo Euclide ed il patriarca Clemente con Origene suo discepolo, ivi nati e cresciuti.

(3) Isaia Cap. xix.

(4) Nabucco II. re di Babilonia invase l'Egitto l'anno 567 A. C. Vedi la Nota (169). Nabuccodonosorre fu il nome tutto proprio alle reali dinastie di Babilonia, ed il primo che si assunse una tale appellazione fu Saorduchino nel 669 A. C. Nabucco

corrisponderebbe secondo Guerin De Rocher vol. III. al re Amasi. Appariscono in fatto dieci soli anni di differenza nella loro morte.

(5) Cambise figlio di Ciro re di Persia, mise ferocemente a rovina

l'Egitto 525 anni A. C.

(6) Alessandro figlio di Filippo re di Macedonia s' insignorì d'Egitto 332 anni A. C.

(7) L'Egitto non divenne colonia de' Romani che sotto Giulio Cesare l'anno 29 A. C. Le loro aquile guidate da Petronio s' internarono 970 miglia al di là di Syene, infino cioù all' antica Napata nella Nubia superiore.

(8) Genserico re de' Vandali assalta l'Egitto l'anno 430 del Signore.

(9) Amrong figlio di Aas per comando del Califio Omar, così bene come gli altri conquistatori corse a furor l'Egitto nel 640.

(10) » E li darò in mano al re di Babilonia, ma dopo questo l' Egitto sarà abitato come ai di di prima. Jeremia.

(11) Diodoro fu nativo dell'antica Agirio, oggi S. Filippo d'Agirone in Sicilia. Compose la sua Biblioteca istorica di quaranta libri, de' quali a noi non restano che i primi cinque e l'undecimo infino al ventesimo. Opera che compi verso il tempo della total conquista di Giulio Cesare, alla di cui tragica fine ei fu anche spettatore. Diodoro ne' suoi primi libri comprese le antichità di Egitto sotto il nome di Mitologia e di Storia favolosa; ragion forse che Plinio dice esser stato Diodoro il primo, che di contar frottole abbia desistito.

(12) Erodoto figlio di Lyxès, il più illustre degli Storici Jonii, fu il primo che diede una descrizione d' Egitto. Egli nacque 485 anni A. C. l'anno appunto che Dario morì e che Serse suo figlio salì al trono de Persi. Questo principe istorico avverte, che non garantisce tutti i fatti che

scrive, trovandovi racconti poco verosimili. Con tutto che non persuaso dei preti di Vulcano in Memfi, consultasse quelli di Eliopoli, e di la passasse al gran collegio de preti in Tebe. Ciò non pertanto d'unione a Diodoro egli è tuttora della Storia egiziana la sorgente la più antica, la

più accreditata.

(13) Chiamansi Oasi quegli spazi di terra vegetabili fra il Deserto, i quali non altrimenti che isolette in un mare di sabbia appariscono. Le due principali sono: la grande Oasi che occupa la parte occidentale fra Siuth e Tebe, detta Siva dai primi istorici; la piccola che resta a ponente di Oxirincus e di Minia. La prima chiara pel tempio di Giove soprannominato Ammone dista dal Nilo 24 leghe all'incirca e ne conta 150 di lunghezza. Da Beneali si cammina due giorni e mezzo sopra nn arido terreno, ove alcune bianche piramidette d' ossa di camelli accennano fra le

vaste solitudini d'arena la via per al Cargé, che conserva un piccolo tempio greco portante una geroglifica e greca iscrizione. Da qui si passa a Genah villaggio che addita al Kasser-elueta, rovine con colonne abbattute; indi al Kasser-zajan, avanzi presso che gli stessi di quelli di Elucta. Poscia a Bolacco, Beris, Dusch ed a Macs, ove gli schiavi provenienti da Cordofan per la via del Deserto, pagano i loro diritti. Appresso si muo-ve per *Tnida* sul di cui monte siede un castello rovinato ai piedi del quale havvi acqua corrente. Da Tnida si va in un giorno a Ballud, ed a Baker bellema (riviera senz' acqua) lun-50 la quale sembra vi esistessero al-tre volte dei vasti fabbricati. Dappoi Sment; le macerie ch' osservansi poco lungi annunziano esservi parimente stati edifici di qualche considerazione; il terreno molto sulfureo fa sì che nell'oscurità della notte, tramanda sovente delle siamme, per cui gli abitanti dicono dimorarvi Satanno. Da Sment si cammina per Endauvi, e finalmente al bel villaggio di Kasser, ove la più parte degli Storici presumono avesse qui luogo il celebre tempio di Giove Ammone. Brown, che fu il primo fra i moderni a riconoscer le rovine del tempio di Ammone nel 1792; ed. Horneman nel 1798. viaggiando dal Cairo a Murzuk (capitale del regno di Fezzan ) ne prefiggono il luogo al villaggio di Umme-beda invece di Kasser. Cham figlio di Noè incominciò dopo il Diluvio a popolare l' alt' Ègitto e la Libia, nella quale ei divenne la prima Divinità. Nel seno perciò di queste bionde arene gli fu eretto un tempio che in larghezza occupava lo spazio di circa due leghe. Era attorniato da un folto bosco e di fontane d'acqua dolce, fra le quali una detta la fonte del Sole, destava le meraviglie dei euriosi per conservare le sue acque tepide sul far del giorno, fredde in

sul meriggio, indi riscaldandosi insensibilmente mostravansi bollenti nel pieno della notte . Il gran Pianeta una volta nell'anno presso che ver-ticale sembrava in tutta la luminosa sua pompa riposarsi su questo sagro edifizio. Semiramide lo presentò di ricchissimi doni quando vi venne a consultare la Divinità sopra il tempo della sua morte. Sospesi alla volta del santuario osservavansi ne' giorni di Amasi de' cranj umani circuiti in lamine d'ara la tatta del santuario. lamine d'oro, le teste cioè dei buoni Principi, giusta la Libica costumanza. Il Nume rassomigliava dal capo all' ombilico ad un Ariete composto di smeraldi e di pietre preziose: ciò che diede luogo ai poeti di scrivere che Bacco troyandosi coll'esercito travagliato dalla sete ne' deserti della Libia, si rivolgesse a suo padre Giove, e che tosto gli apparisse un Ariete, il quale fuggendo mentre egli inseguivalo, lo conducesse ad un fon-te. Perchè Bacco per atto di grati-

tudine ordinò venisse eretto fra quelle aduste sabbie un tempio sontuoso dedicato a Giove Ammone, vale a dire a Giove Arenario. Le sue rovine consistevano in una porzione della facciata volta verso borea, di pietra calcarea e di stile egizio, sulla quale Iside Lunata ma più Osiride colla testa di Ammone trovavasi spesso ripetuto; non che due capitelli su' quali miravasi Tifone quadrifonte. Il paese poi che da quel tempo innanzi gli sorse d'attorno, passava sotto il no-me di Città de Garamanti. Fu nella traversata di questo deserto, riferisce Strabone, che Cambise coll'idea di combattere gli Ammoniesi e spogliarne quel simulacro, inviovyi 50000 combattenti; che vi perirono avvi-Iuppati in quelle sabbie da rabbiosi venti di tramontana aggirate ; o piuttosto presumerei io, che fattisi incontro gli Ammoniesi, usando il favore di quel movimento d'aere, che con le sabbie furiosamente percuote

nel viso, ruppero così i Persiani, che gettatisi in quà e là pel deserto, senza acqua e senza cibo, vennero tosto alla spicciolata massacrati. Come arrivò ai Romani nella seconda guerra punica, ed era per occorrere eziandio ai Francesi nella giornata di Caldiero. Da quest' Oasi a Dongola s' impiegano comunemente 20 giorni e lo stesso da Dongola a Darfour . Da Dongola al Sennar 17 giorni . Dal Sennar a Darfour 11 giorni, e da Darfour a Tombouth 100 giorni nel deserto il più interiore dell' Affrica. La seconda Oasi ha nulla di rimarchevole, fuorchè il suo commercio coi Mograbini, popoli di Tunisi, Algeri, infino al regno di Marocco

(14) Le chiavi di legno si fermano a mezzo di quattro o cinque pernetti di ferro che s'intromettono nel chiavistello allorchè si serra. Si vuole, che avanti questo ritrovato, i primi Egizi chiudessero le porte con dei aodi così intricati, che colui solo il quale avevane il segreto, poteva scioglierli. Maniera dappoi introdotta dagli Spartani come ce ne assicura Lantier vol. II.

(15) Era tanta la moderazione del vivere presso gli antichi egizi che Diodoro e Plutarco ci riferiscouo esservi stato nel maggior tempio di Tebe un epigrafe carico d'imprecazioni contro il re *Menes* per aver introdotto nel popolo il lusso della tavola.

(16) Quaranta parà formano una piastra Nell'incursione Francese (nel 1798) novanta parà facevano un tallero. Dappoi cinque piastre equivalevano ad un tallero, che nel 1855 accrebbe infino a piastre ventuna e cinque parà: Presentemente si tiene sulle venti.

(17) Ancor oggi vien notato d'ignominia chi si pone indosso una veste corta » Il re d'Assiria menera gli
Egizi prigioni, fanciulli e vecchi, nudi,
scalzi, e con le natiche scoperte per vituperio dell' Egitto » Isala xx.

(18) Come ne' tempi più remoti, gli Egiziani ed in singolar modo i Sacerdoti usavano fare ogni tre giorni, onde non regnassero sui corpi lo-

ro nè insetti, nè ordure.

(19) Gli Egizj hanno più volte e con fortuna seconda vestito le armi; poiche sappiamo che Ossimandue con 400000 fanti e 20000 cavalli andò addosso ai Battri: che Sesostre con 700000 uomini circa trionfò infino all' Indie verso l'anno 1360 A. C. Che Sesacco battè pel primo la Giudea con più di 100000 armati 971 anni A. C. Che Zara ne fece altrettanto circa gli anni 940 A. C. Che Setone guerreggiò l'Assiria verso l'an-no 722 A. C. Che Necao ruppe l'esercito Assirio l'anno 616 A. C. e che Inaro sconfisse i Persiani 458 anni A. C. Sappiamo ancora da Erodoto che l'Egitto manteneva ordinariamente sull'armi anche ne' tempi posteriori 400000 soldati; che da Memfi infino a Tebe eranvi 100 stalle, ognuna delle quali forniva 200 cavalli atti alla guerra, ruderi che apparivano ancora ne giorni di Diodoro. E di ciò ne fanno fede le profezie d' Isaia quando disse: Guai a coloro che vanno a cercar ajuto in Egitto ponendo la loro speranza ne cavalli ed affidandosi ai cocchi che sono molti ed ai cavalieri che sono fortissimi. Gli Egizj finalmente esaltati in successo di tempo dal fanatismo di Maometto conquistarono in ottanta anni tutto il nord dell' Affrica sino alle Canarie, tutto il mezzo di dell' Asia fino all' Indo ed ai deserti tartari. Non fu che negli ultimi tempi, in cui principiò a sparir nell' Egitto lo spirito primiero, e tanto venne meno, che in oggi n' è il popolo il più neghittoso, il più restio all' armi V. la Nota (36) . La milizia vien comandata da miserabili turchi in tutto indolenti e privi affatto di amor proprio. È solo il bastone che qualche cosa fa loro esognire.

Se ne vedete l'esterno massime di quelli d'infanteria, non li ammettereste nemmeno per marmittoni nelle vostre cucine. Con tutto ciò meglio condotti avrebbero forse ottenuto col proprio valore quanto sembra consegnisser piuttosto coll'oro doviziosamente prodigato dal loro Signore.

(20) . . . . Soliman venne e trasse
Agevolmente a se gli Arabi avari
Ladroni in ogni tempo e mercenarj

Tasso Canto IX. Il terzo cavalleggieri Salè-Bey, al quale io era attaccato come capitano istruttore pose nel 1834 i suoi alloggiamenti mella pianura di Mahalla nel Delta Durante la notte malgrado la vigilanza delle nostre sentinelle, che attorniavano il campo per evitare la diserzione, i predatori più dei militari attenti, vi penetrarono più volte, presero delle armi, levarono dalla esta d'alcuni ufficiali il berretto e staccarono persino dai loro abiti le decorazioni d'argento (distintivo dei

gradi) I Turchi al pari degli Egizi si addormentano la maggior parte nello stesso abito, che vestono il giorno.

(21) Tal costume sogliono tenere anche i regni di Fetz e di Marocco, come altrettanto usan tuttora praticare alcune città di Spagna, ove quegli abitanti dicono nella lor lingua, vergen la tenemos.

(22) Impotens et frigidus natura: fu la sentenza pronunziata nella separazione di matrimonio tra Mona Lucrezia ed il Signor di Pesaro. il Divorzio non si sa che fra i Romani seguito sia prima dell'anno 520 di Roma, ove il primo a ripudiar sua moglie fu un certo Carvilio Ruga, il quale con ginramento affermo d'aver menato moglie per aver de figliuoli, e che però con essa faceva per la sterilità sua divorzio. In Francia si soleva per la stessa ragione annullare il matrimonio, ma il Sig. Lemoignon primo presidente di Luigi xiv. fece abolire un si indecente uso.

(23) L'adesione degli Egizi è ben più vergognosa di quella degli Spartani, poiche sebben l'adulterio fosse un delitto a Sparta, un marito codeva il suo letto nuziale ad un uomo appariscente per averne solo dei figluoli robusti e ben fatti.

(24) Maometto significa laudato: Nacque l'anno 569 o come altri vogliono 578 nella Mecca, città dell' Arabia felice: Da schiavo di Cadige, ricchissima Soriana, passo agente di lei, indi la sposò a moglie. Ella non istette guari che trapassò ed egli nelle fortune di lei successe. Considerando l'irragionevolezza della religione idolatra e della giudaica, non che l'inosservanza della legge cristiana, die mano nel 621-a formar egli una nuova religione coll'ajuto di un monaco eretico per nome Sergio, estraendo il più piacevole di tutte le altre, e scrivendola in un volume detto il Corano. Sul finire dello stesso anno Maometto fuggi dalla Mecca per sottrarsi alle persecuzioni de' suoi idolatri concittadini, che indarno studiavansi arrestare il corso della fortuna precipitante di già a suo prò. Egli seppe far loro testa coll' oro e col partito, di modo che le cose sue sempre avanzarono di bene in meglic. E dopo aver ridotto in dieci anni ed in trentasette trionfi a condizione servile quasi tutta l' Arabia, che oltre l' imperio riconobbe ancora la religione del vincitore, morì di veleno all'età di sessantatre anni, l'anno decimo dell'Egira (fuga) cioè l' anno 641, epoca del cominciamento dell'era Maomettana. Fu seppellito nel tempio della Mecca (123).

> Massime principali della Legge Maomettana.

Che vi è un Dio, e Maometto è il suo profeta.

Che Dio al vecchio e nuovo testamento ha sostituito il Corano.

Che non si dà la Trinità in Dio.

Che non Gesù Cristo, ma un altro sostituito da lui, morì in croce.

Che la beatitudine del Paradiso consisterà in ogni piacere carnale.

Che non è lecito il tenere o ve-

nerare statue ed immagini.

Che Dio ha proibito ogni lettura di libri fuorche quella del Corano.

Che Ia poligamia e l'uso delle ser-

ve non è peccato.

Che è lecito il ripudio delle mogli.

Chi può, vada pellegrinando alla

Mecca.

Che la lavanda infine purga di qua-

lunque peccato.

(25) Le feste principali solennizzate ogni anno dagli antichi Egizi montavano a sei: quella di Bubaste in onore di Diana, quella di Busiri in onore di Kiele, quella di Sais in onore di Minerva, quella di Eliopoli in onore del Sole, quella di Buto in onore di Latona e quella di Papremi in onore di Marte. Le ceri-

monie osservate nel giorno sacrato a Diana erano le più stravaganti . I devoti s' inviavano verso Bubaste per acqua e fin che durava la navigazione alcune donne battevano le castagnette, accompagnate dalla piva, ed il restante cantavano e battevan di mano . Allorchè pervenivano a qualche villaggio, vi si faceva avvicinare la barca, le donne della quale parte continuavano nel suono e canto, e parte con dispettose parole proverbiavano quelle del villaggio, che alzando indecentemente le vesti, mostravano il deretano. Lo stesso accoglimento veniva lor fatto presso tutti i villaggi che percorrevano infino a Bubaste, ove s' immolava a Diana un gran numero di vittime e vi si tracannava una quantità grandissima di vino (88), riunendovisi al dire di Erodoto 700000 e più persone. L' animale da sacrificarsi non doveva avere peli neri, perchè tali erano immondi, Veniva dal sacerdote visitato

dapprima in piedi, indi col ventre in aria. Se la lingua non portava macchie, e se i peli della coda erano come la natura li esigeva, il Sacer-dote attaccava in allora una corda di Biblus (214) alle corna e vi applicava la terra destinata all' impressione del suo sigillo. In quell' istante veniva tratto all'altare, ove di già lesto era il fuoco, sul quale versavasi del vino. Invocato che si aveva la Divinità, tagliavasi all'animale la testa, che caricata d'imprecazioni portavasi a vendere agli Ebrei, in difetto dei quali gettavasi al siume. Durante l'e-secrazione colui che offeriva il sacrifizio, pregava il Nume d'allontanare le disgrazie che potevano percuotere l'Egitto e se stesso. Le femmine non s' immolavano, perchè consacrate ad Iside, che sotto la forma di donna armata di corna rappresentavasi. Nella festa di Busiri, si uomini che donne battevansi confusamente fra loro e givano poi menando duolo intor-

no al sacrifizio. A Sais si faceva in una notte stabilita una vivissima illuminazione ad olio, per cui il giorno solenne di Minerva veniva anche chiamato quello delle lampadi ardenti. Nelle città di Eliopoli e di Buto si contentavano solo di sgozzar vittime ed a Papremi oltre le stesse cerimonie e gli stessi sacrifizi aveva luogo un atto di culto tutto proprio di questo Dio bellicoso. La vigilia della sua festa toglievasi questo nume dalla sua cappella di legno dorato, ed in altra fuori del tempio dai preti trasferivasi. All' indomani al cospetto di mille e più uomini armati di lunghi bastoni venutivi per adempiere il loro voto, i sacerdoti piazzavano la statua sopra un piccol carro a quattro ruote e si mettevano per tirarlo nel tempio. Coloro che si trovavano sul vestibulo gli contendevan l'entrata, e quelli che precedevano il carro, disposti a compiere le loro promesse a quel Dio, ádoperavansi in suo

favore in menando aspri colpi alle guardie della porta; talche fra una rovinosa tempesta di hastonate entrava Marte glorioso nel tempio, ove alla primiera sua cappella ritornavasi.

vasi. (26) V. La festa de sacrifizi alla Mecca (123).

(27) La Circoncisione fu il patto che fece il Signore con Abramo, che diventerebbe padre di una moltitudine di nazioni. Gli Ebrei sono circoncisi nell'età di otto giorni, ed Abramo toccava il novantesimo quando circoncise la pelle del sno prepuzio. Maometto trasse questa costimanza dagli Ebrei, nel qual tempo gli stranieri, che non volevano sottoporsi alla circoncisione; le donne soprattutto, le quali sembra non amasero certamente che simil complimento venisse lor fatto, erano in-

vece coll'acque battesimali rigenerate.
(28) Scrive Voltaire che questa era
un' antichissima consuetudine presso

i popoli d'Affrica , i quali facevano un simile atto di venerazione ai più santi personaggi, ogni qual volta presentavansi costoro al pubblico. Per le strade d' Egitto si passeggiava processionalmente il Phal-lum (Priapo ) tenuto da loro per un oggetto nobile e sacro, per un simbolo della potenza divina (205). Presso i Greci la donna sterile si presentava al tempio di Giunone, ove riceveva da un prete lupercale alcuni colpi di staffile sopra il dorso con delle coregge di pelle di Becco. E non è guari tempo che questi vivi santoni d'Egitto abbattendosi per le vie con donna di qualche avvenenza l'obbligasséro a loro piaceri acconsentire. Le genti che per caso in quell'istante trovavansi passando, facevangli tosto corona e coprendolo co' loro propri manti, cantavano durante l'operazione inni al profeta. Alla fiera di Tanta nel Delta vige tutto di un depravato costume, che alcune donne

vi si portano onde adempiere al voto fatto a quello Schek-Said-Ahmedel-Bedaui di accontentare per amor
del loro Dio le brame a que travagliati. Questo gran personaggio dell'Islamismo nacque a Fetz l'anno 1218:
passò in Egitto colla sua famiglia, visitò la Mecca e venne in seguito a
fissarsi a Tanta, ove morì di 79 anni
in odore di maomettana santità. Il
Sultano Melik-el-Nasser sulle rovine
della prima sua tomba fece elevare
l'attuale Moschea nel 1356,

(29) Non sono che i simpatici orientali, che concepiscono un' idea oltremirabile delle Elene egiziane. Queste non sono che contadine della Circassia o della Giorgia vendute dagli stessi genitori al miglior offerente. Quindi di grossi lineamenti, con piedacci, manacce ed anche con grazioso gozzello, qual'era una delle più favorite nel serraglio di Machemmed-Ali data in moglie e Salè-Bey già Colonnello del terzo Cavalleggiz-

ri. Le schiave bianche si pagano fino a centocinquanta borse (3750 scudi di Francia), quando le nere costano d'ordinario due borse (50 scudi), e se belle Abissinesi oltrepassano di rado il prezzo delle cinque:

(30) Il Caffe, Il migliore cresce nell'Arabia felice, nelle terre dell' Jemen verso Aden e Mocca: Le Arabe tradizioni ci raccontano che il Schek Said Omer ne fu lo scopritore verso l'anno 1297. Esule dalla patria trovavasi un giorno si travagliato dalla fame nei dintorni della Mecca, che colse alcuni grani d'un albero, il quale bellissimo colà faceya. Miseli con acqua a cuocere e ne trasse una bevanda, che sebbene di gusto amaro, aveva non di meno una fragranza delicatissima. Da quel tempo in poi fu mai sempre il caffe la più soave cosa per gli orientali. Uomini, donne, fanciulli, ricchi e poveri ne prendono a tutt' ore, e tanto i Turchi, quanto gli Egizi lo bevono senza essere depositato, senza rimescolarvi lo zucchero: ciò che da bel principio suol ripugnare all'Europeo, ma che a piccolissimi sorsi dee beverlo allorchè porto gli viene presso gli abitanti di Egitto, ove per certo amerebbe meglio di vino

Un bicchier che fosse pieno
Che l'amaro e reo caffè.
Colà tra gli Arabi
E tra i Giannizzeri
Liquor si ostico,
Sì nero e torbido
Gli schiavi ingolino.
Giù nel. Tartaro,
Giù nell' Erebo
L'empie Belidi l'inventarono,
E Tesifono e l'altre Furio
A Proscrpina il ministrarono:
E se in Asia il Mussulmano
Se lo cionca a precipizio
Mostra aver poco giudizio, - Redi-

(31) Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Oraz.

(32) V. la Nota (30).

(33) Un ricco turco per nome Zeimoglù di Gizhè veniva fra i mangioni suoi contemporanei considerato per il frugalissimo. Avvenne che questi nel 1834 infermatosi gravemente, do-vette per ordine medico attenersi ad una strettissima regola di cibo, la quale in vista del suo odierno man-giare e dell'amplissima sua paucia non poterono a meno i due medici caranti, che limitare per ogni giorno a sole tre galline. Un tal regime era un supplizio pel disgraziato Zeimoglia che la natura aveva dotato di una fame vorace. Tuttavolta rassegnatosi, se le disossava ancora col più grande appetito del mondo.

(34) Nel 1859 il pubblico consiglio

era dato in guardia al Kane-Bey.

(55) È pur forza convenire che la tirannia la più terribile, l'efferatezza la più estrema sono ancora i mezzi moderatissimi per ammansare e reggere gli abitanti d'Egitto. Non è che per una lunga dimora che uno può

concepire una idea di questo popolo cattivissimo, cui ben starebbero ancora i Cheops i Cephren, tiranni degl' Israeliti. L' uomo che seppe più d' ogni altro incrudelire in Egitto, fui il genero del Bascià attuale, Defterdar-Bey, il cui nome suonava ovunque terrore e sangue; cessò di vivere l' anno 1853. Ma tutto che barbaro fosse, n'era però il solo, che sapesse tener a freno la genìa d' Egitto, razza fuor d' ogni termine malvagia.

(36) L' Egizio siccome indolente, ha tanto in abbominio l' attiva vita del soldato, che anzi esserlo si dà in preda a qualsiasi contravvenzione; si taglia inumanamente da se stesso l'indice, e da per se stesso cacciasi l'occhio destro con una indifferenza che spaventa. Ma il governo del continuo opprimente e per gran difetto ch'egli aveva di milizie nel 1858, assembrò nonostante un buon pugno di questi egizi ciclopi. La porta infatti

della cittadella del Cairo era presidiata nel giorno 2 maggio 1839 di 24 uomini formanti un totale di occhi 23. 1/2. (37) La maggior parte delle rendite d'Egitto veniva assorta dalle spese concernenti lo spirito di civilizzazione. La rendita annuale si calcola a 50 milioni di talleri all'incirca. Frutto dell'accrescere gravezze sopra gravezze, non che il sudore delle meretrici d'Egitto, alle quali il governo aveva imposto un diritto di 4000 borse uguaglianti a 100000 talleri, che il loro greco appaltatore Antun versava annualmente all' Erario. Teneva parimenti una gabella liquida sullo sterco; l'impresario manco e fu per tal ragione tradotto al cospetto del Bascia, il quale gli disse: è egli vero che voi avete fallito in 50000 piastre? Altezza sì, rispose l'impresario . È come mai soggiunsegli il Bascia, avete potuto in soli due anni mangiare cinquanta e più mila piastre di simile mercanzia?

(38) La Francia nel 1854 ha presentato l' Egitto d' un buon numero di nuovi Apostoli colle gambe rosse, il corpo turchino ed i capelli alla Ninon. Mentre s' avvisavano colle loro dottrine di dominar l' Affrica, si arresero invece ai costumi, ai dogmi di lei. Il loro oratore Collin già da cattolico fatto S. Simonista fu il primo ad abbracciare coi segni della più gran divozione anche l' Islamismo ed il primo a presentare per essere circoncisa la pelle del suo prepuzio, siccome. lo richiede pure il culto di Maometto (43)

(39) Ecco altri Arabi poiche di soggiorno Certo non sono stabili abitanti

Peregrini perpetui usano intorno Trarne gli alberghi e le cuttadi erranti.

- TASSO -

(40) E da quì ebbero origine le Preficae (Piagnone), le quali presso i Romani simulatamente piangendo davano esempio di far duolo a tutta la comitiva. Le lagrime venivano scru-

polosamente fatte cadere in certi piccoli vasi lacrimali di creta o di vetro che tuttora accanto del defunto si ritrovano nelle Necropoli (città dei morti) d'Egitto, in Roma parimenti, in Pompea e simili. Presso gli antichi Egizi tanto più era il defunto onorevole, maggiormente n'era il duolo, che vi si faceva. Dice il Genesi, che imbalsamato che fu Giacobbe, gli Egizi lo piansero per settanta giorni.

(41) Lah, illah, illahllah, Mehemmed rezul allah: Non vi è altro Dio che un Dio, e Maometto è l' inviato

di Dio (154)...

(42) Costi. Così chiamavansi gli antichi abitanti di stirpe egiziana per distinguerli dai Persiani, Greci, Romani, che successivamente col valore delle proprie armi si erano stabiliti in Egitto.

(45) Gettatisi all'avaro ed al furfante Cambiarono il cappello in un turbaute.

In gloring the state of the Malmant.

Tolga Iddio, che io voglia mai dispregiare qualsiasi credenza se fondata sopra una convenzione personale, se ha per frutto la carità, la benevolezza e la virtù. Vi saranno forse alcime cose eccellenti nella religione maomettana; ma siccome nati in grembo della santa Chiesa Cattolica, noi la crediamo la più perfetta di tutte. Egli è cosa non di meno oltre ogni credere vituperosissima il ribellarsi a lei, alla fede tanto cara de nostri padri, a quel sacro suolo che ci vide nascere: per darsi in braccio alla sensualità, e segnatamente all'interesse, distruttor sovente dei legami i più sacrosanti. Ma come ben interviene, quello che si cerca men si trova; arrolati gli apostati sotto l'insegne di Maometto son dispregiati da coloro donde son partiti, e più da quelli ancora cui si sono obbrobriosamente gettati. Debbono inchinarsi ai verdi turbanti e tremare qualche volta alla vista de' curvi pugnali ottomanni. Null'altro infine banno cavato dalla loro abiurazione che la miseria e la tema di venir gravati da qualche calunnia, per cui (Maometto li guardi) avere sine judicio la testa mozza, od appesa ad un ruvido capestro da un Boja affricano. Fra la turba de' rinegati si distingue un certo sève uomo di Francia, tenuto infino ad oggi per il prototipo il più perfetto, non che il più fortunato dell' Apostasia.

(44) V. la nota (177).

(45) Nel basso Egitto il clima principiò a variare e dar acqua, distruggendo così l'asserzione di Platone, il quale scrisse che in Egitto non pioveva mai. In Alessandria soprattutto nel verno piove grossissima pioggia, di modo che le sue strade sono in que' giorni impraticabili. Nell'Egitto di mezzo le pioggie vi sono più rare e nell'alt'Egitto mai. Una sol volta ha piovuto a Tebe sotto il regno di Psammenite e fu riguardato come

un prodigio, di cui se ne fece menzione negli annali di quel collegio de' preti. Se le pioggie vi perseveras-sero come in Europa, le deboli case d' Egitto sarebbero sciolte ben tosto. Avvenne nel 1814 che piovendo sette giorni, rovinarono nel Cairo ben più di mille case e nel 4 aprile 1835 un torbidissimo vento menò si impetuosa gragnuola, accompagnata da lampi e tuoni così forti, che una buona parte degli Egiziani mar usi a simili spettacoli ne' più reconditi buehi delle loro case ricoveraronsi. Questo clima varia il più delle volte dal giorno alla notte di cinque in sei gradi, le precauzioni perciò non sono mai a sufficienza. E per rispetto l'alimentarsi, ciò che in Europa torna a bene, in Egitto per lo più volge in contrario. Un regime adunque di vita sara il solo che potrà allungarne i giorni in una terra, ove una dolce libertà di costumi in uno con da lampi e tuoni così forti, che una dolce libertà di costumi in uno con un procurato eccesso di liquori con-

durrà inavvedutamente alla tomba. (46) Il Fico moro (Ficus fatua o Giumez presso gli Arabi) d'unione all'Acacia salvatica (Sant) e la Palma (segar-el-belaah) sono comunemente le piante d'Egitto. Il Fico moro potrebbe qualificarsi al Fico selvaggio, coll'eccezione che il suo frutto non sorte sopra la foglia, ma dal fusto, de' quali alcuni tanto si dilata-no che sei braccia appena li potrebbero circuire. Con questo gli antichi facevano le casse pe' loro trapassati; come al presente si usa per tutti quei travagli, che richiedono solidità; perciocchè il ferro ben cede al tempo, quando il Ficomoro da trenta e più secoli ne brava continuamente le ingiurie. Simili alberi un tempo numerosissimi in Egitto, ora vi scarseggiano a motivo che gli abitanti portati sempre alla distruzione, abbattonli senza mai rimetterveli . Fu sopra questa pianta che Zaccaria montò per vedere l'entrata di Nostro Signore in

Gerusalemme. A tre ore circa fuori della porta Babusceria del Cairo trovansi in una specie di valle l' Acacia e la Palma petrificate. Ciò, che dà luogo a supporre fossero state le piante indigene ed antidiluviane, le quali porsero ombra e frutti ai primi abitatori d'Egitto...

(47) E Giuseppe diede sì al padre che a' suoi fratelli soggiorno e possedimento in Egitto nella terra ubertosa di Gessen terra di Ramesse (156).

(48) Al tempo di Patavio chiarissimo scrittore Rationarum temporum MDCLII il talento equivaleva a scudi settecento circa. V. il talento d'oro e d'argento alla Nota (100).

(49) L'oro che Ossimandue offeriva agli Dei, era secondo Diodoro, di trentadue milioni di mine. La mina equivalendo alla metà dello stajo, parebbero aver sembianza di esagerazione donativi di tal sorta. Questo re si fece una tomba sulla quale era posta una corona d'oro d'un cubito

di larghezza e con trecento e sessantatre altre più piccole, corrispondenti ai giorni dell'anno. Portava parimenti scolpito il giusto tempo della levata e del trannonto del Sole. Cambise ne atterrò la tomba derubandola di quanto aveva di più prezioso (83).

(50) Se prendiamo a vero la tradizione dell' egizio Fedlalla scritta l'anno 240 dell' Egira cioè l'anno 881, noi leggiamo che lungo la montagna del Mokkattan, come in quelle del Koulzun fiancheggianti il golfo Persico, vi esistevano ben più di cento e differenti miniere.

(54) Le prime cateratte troyansi a tre ore da Assuan. Non son altro che una dolce caduta d'acqua, che discende con poco mormorio a traverso gli scogli che s'oppongono al suo corso, formandone in qualche parte alcune cascate di pochi pollici d'altezza. Si rimarcano più sopra le cave di granito rosso detto marmo Tomo Hist. III.

Sienite, dalle quali si sono tratte quelle colonne ed essigie sì gigantesche, che hanno sormato l'ammirazione di tanti secoli.

(52) Gedda e Mecca sono le due città centrali fra l'Indie e l'Egitto, come Darfour lo è fra il Cairo e Tomboucton:

(83) L'oftalmia è un resultato del clima d'Egitto e generalmente di quello di tutto il Lievante; originata da tre cose. Dai sali che si trovano nella polvere, dalla ripercossione di una luce ferventissima sopra oggetti quasi sempre uguali; e dall'irritamento che produce il manco di traspirare nelle notti assai fresche; le quali si succedono ai giorni infocati. S. Luigi reduce dalla sua spedizione di Levante, ricondusse una folla di acciecati, ciò che diede luogo allo stabilimento dell'Ospizio Des quinze-vints a Parigi:

(54) L' Ammonil ( calor del Nilo) può paragonarsi all'eruzione miliare

che nell'aumento di traspirazione punge non altrimenti che nella cute vi fossero tante spille. Tale incomodo visita comunemente lo straniere sullo spirar di giugno, epoca dell'accrescimento del Nilo, e sparisce nel settembre.

(55) Lo scorpio d' Egitto è più grosso e più mortifero degli altri, Il suo veleno è si efficace, che tosto conduce l'uomo al tormento, alla stupidità, e se figliuolo alcune volte alla morte. Una giovane al diciannovesimo anno già pervenuta ebbe a morrirsi fra dieci ore da simile morsicatura durante il mio soggiorno in Senabo, villaggio nella provincia di Siuth, l'anno 1838.

(56) Les ondes passent sur nos tetes, le fond étoit remué sur nos pieds. Denon. Iperbole non troppo verisimile nelle acque del Nilo, sebbene qualche volta agitatissime: rispettata tuttavia nella penna d'un si erudito nomo.

(57) Le bestie albergatrici del deserto d' Egitto non sono che Jene (Dabèh) le quali hanno meno ferocia di quello che si crede; una quantità di Gazzelle, che sull'imbrunir del giorno si fanno vicine ai limiti del deserto per poi discendere alla campagna nella maggiore oscurità; 'ed un numero grande di Chacals (Dib), animali che di giorno si raccolgono fra le rupi e le solinghe rovine, e di notte visitano i cimiteri, che non di rado sconciano per procurarsi un alimento. Nel tempo delle mie escavazioni sul piano delle mummie di Mem-fi, discesi che erano per al villaggio i travagliatori, io mi vi tratteneva alquanto dopo per attendere l'istante della caccia all' Anitre, che a notte più avanzata sogliono fin verso aprile calar nell'acque al piede di questo monte. Ebbi così l'occasione di veder più volte simili animali, che partecipano affatto del Cane e del Lupo (Canis aureus). Nel silenzio della notte si distinguono i loro gridi, che vie più forti si fanno all'approssimarsi della nuova luce, della quale al pari del coronato augello ne sono vigilantissimi annunziatori. E perciò gli Egizi dipingevano l'alba sotto la forma del Lupo di deserto: Lycos o Lyke cioè luce del mattino, donde venne lux secondo che riferisce Volney. Il Tigre, il Lione, e lo Struzzo abitano le parti del deserto all'est di Chendy nel 16.mo 41. 26 di latitudine est. Nella traversata d'un deserto l'acqua che non sempre si trova, è salmastra e di un odore alcalino. Viaggi di tal sorta non solo riescono incomodi per la privazione di ogni cosa, ma possono essere ancora risicosi sì pei Beduini erranti, che per le colonne di sabbia portate qualche volta ad un' altezza meravigliosa, o che rasenti que' piani vi sopraggiungono.

Gazza è città della Giudea nel fine Su quella via, che in ver Pelusio mena;

24

300 NOTE ISTORICHE

Posta in riva del mare ed ha vicine Immense solitudini d'arena: Le quai come Austro suol, onde marine Mesce il turbo spirante, onde a gran pena Ritrova il peregrin riparo e scampo Nelle tempeste dell'instabil campo - Passo-



## NOTE ISTORICHE ALLA

PARTE SECONDA

## NOTE ISTORICHE

## ALLA

## PARTE SECONDA

(58) Manetone nativo d' Egitto fu notaro degli archivi sacri, gran prete di Eliopoli, di Memfi e secondo Volney anche di Sebennito. Siccome nel greco idioma versato, compose per ordine di Tolomeo Filadelfo una storia d'Egitto, tirata come lui ci assicura dalle epistole sacre degli Ebrei, dagli scritti depositati ne' templi e dai libri di Ermete Trismegisto (450)(465). Ma da quel che appare sembrano le sue Dinastie sentir non poco d'un ingegnoso tessuto d'impostura. Leggasi su tal proposito la Biblioteca storica di Diodoro volgarizzata dal Cav. Coma

pagnoni nelle sue osservazioni 206 e la Nota 1. alla pag. 225 Tomo 1.

(59) Erodoto (12).

(60) Diodoro (11).

(61) Syene. Claustra olim imperii romani, i confini dell'impero romano al tempo di Augusto. Un pozzo che marcava l'epoca del solstizio di estate attirava, secondo Strabone, la curiosità degli stranieri. I suoi edifici di varia costruzione e di diverse epoche mostrano bene quanto questa posizione stava a cuore ai dominato-ri d'Egitto. I Persiani furono i primi a ritenere sotto buona guardia simili limiti per assicurarsi delle incursioni degli Eziopi: come i Romani sulle stesse vestigia de' quartieri persiani vi stanziavano la 21.ma coorte. Giovenale fu qui proscritto sotto l'onorevole pretesto di comandarvi una legione

(62) Edfu. Era questa l'antica Appolinopolis magna. Havvi un monumento piuttosto semplice, quasi piramidale. Porta sulla sua facciata tre ranghi di figure geroglifiche simili a ragazzi, la statura de quali sorpassa non di meno quella degli uomini. Sembra che quest'edifizio dasse l'adito al gran tempio di Apollo. El Kabe villaggio poco prima d'Edfu, rimpiazzava l'antica Eleithrias, la città di Lucina, ove si trucidavano gli uomini Tifoniani, o di capel rosso.

(63) Le rovine di Hieracompolis distano due ore da Edfu. Consistono queste negli avanzi di una porta d'un fabbricato considerevole giusta la grossezza delle sue pietre e nella grossezza delle sue pietre e nella estensione dei guasti, che al presente più conservano forma alcuna. Vi si adorava lo Sparviere:

(64) Esnè sorge, secondo Strabone, dai resti della rinomata Latopolis. Il suo tempio coperto di geroglifici in rilievo ed il suo portico sostenuto da 24 colonne, sortono attualmente dalle ordure che lo coprivano per cura del Generale Beliard.

Vedevasi il trionfo d'Iside per aver trovato le sparse membra del marito ucciso da Tifone suo fratello. È questo tempio la perfezione dell'arte, il parto bellissimo dell'antichità. In Esne vi si adorava Minerva ed il pesce Latus.

Lugsor ossia Tebe, la magnifica, la chiarissima fra le passate città. La sua edificazione vogliono rimontasse a 3000 anni A. C apponendola a Giove padre di Osiride, cui in fatti venne ne' tempi degli imperatori greci apposto il nome di Diospolis ma-gna gran città di Giove, abbonchè diversamente avvisano gli stessi Sa-cerdoti d'Egitto. Dessa ebbe principio dalla famiglia di Noè, da Cham e non altrimenti. Ci avvisa Brown che Tebe avesse 27 e più miglia di lunghezza, dedotta dalla grande esten-sione delle sue rovine, che veramente ancor presentano al curioso la più stupenda scena, Attira del continuo attenzione il colosso tenuto per la

statua di Memnone re d'Eziopia, contro la gamba del quale gli antichi viaggiatori scrissero in greco ed in latino i loro nomi. Fra questi trovasi quello dell' imperatrice Sabina moglie di Adriano, venutavi per intendere il suono che simile statua rendeva allorche il primo Sole l'indorava. Suono che lo stesso Strabone accompagnato da Elio Gallo governatore d' Egitto, dice aver ulito; ciò che Tacito parimenti assicura, serivendoci che Germanico trovandosi nella Tebalde aveva ammirato il real colosso di Memnone che battuto dal Sole nascente, rendeva voce. Le colonne famose di Ermete, dicono essere state nascoste in un sotterraneo a canto di questa statua. Rimarchevoli sono ancora i residui in granito del palazzo di questo principe carico di geroglifici, non che di altre sue rovine, delle quali Filostrato ha parlato nella vita di Appollonio. Dietro simili resti havvi il passaggio ai sepolcri reali fiancheggiato da scogli, che rassomigliando al letto d'un torrente, vanno sensibilmente restringendosi fin dove non rimarcasi che lo spazio bastante solo per passarvi il feretro reale. All' estremità s' incontrano le famose caverne, riguardate come le tombe de' tebani Monarchi; passaggio, cui i secoli non apportarono che leggieri cambiamenti alle antiche sue forme. Il tempio di Lugsor edificato in diverse riprese passa pel meglio conservato. La sua porta veniva guardata da due figure or mezze interrate, ed, al cospetto della quale eranvi due grandi, obelischi innalzati da Sesostre e secondo altri da Ramesse III. verso l'anno 1561 A. C. La via detta del trionfo che da Lugsor mette a Cornac non era che un lungo viale di due miglia circa spalleggiato da seicento e più Sfingi guaste or tutte dal ferro de bar-bari. Il tempio di Carnac sembra esser stato il più vasto che Tebe aves-

se avuto, perciocche il suo recinto capiva laghetti, viali di Sfingi con altri tre templi. Le rovine d' uno di questi avevano un carattere molto più grave; era il tempio delle Eumenidi; la sua oscurità concorre tuttora ad inspirare un timoroso rispetto, ed a sostenere l'illusione, che il terribil nome delle figlie d'Acheronte e della Notte nascer ci fanno. Omero cantando le gesta di Tebe ne celebrò le cento sue porte: frase ormai vana e poetica ripetuta con confidenza da tanti secoli. Perocchè gli Orientali chiamavano porte quei palazzi di gran-de costruzione, consistendo il loro principale lusso in una magnificentissima porta, che dalla strada metteva al cortile, all'estremità del quale il palagio era situato. E tale e tanta è tuttora la vastità di questi venerabili avanzi, che alla lor vista l'armata francese condottavi da Dessaix, quasi immobile da per se stessa arrestossi e battè di mano. Or Tebe, sede già

celeberr ma di sedici e più secoli di signoria, riverita per la santità delle sue leggi, per l'enigmatiche sue iscrizioni, appena i segni dell'alte sue rovine il lido serba . Santuari abbattuti, colonne isolate o dimezzate, colossi rovinati, Slingi mutilate ed avan-zi di sepolcri impunemente violati, sorgono sopra la vastità di un arido suolo, siccome alberi indigeni di una terra composta della polve de' morti e delle reliquie de regni. Miserabili tuguri ne coprono di quando in quando il suolo, ove una specie di selvaggi presso che neri ed ignudi si raggirano non altrimenti, che quegli spettri che nei gotici racconti stan-ziavano nelle abbandonate castella. Tebe in somma è in oggi uno sche-letro colossale, che il tempo fra il silenzio e fra gli ardori d'un Sole cocentissimo, lentamente divora.

(66) Belled-musa, una volta Ermontis. Eranvi i templi dedicati ad Apollo, Giove, Tifone, e ad Anubi. L'immense rovine daranno un'idea della dimensione della gran capitale nella Tebaide, la quale estendevasi infino a Medinet-abù.

(67) Ghesiret-metera. Era questa l'antica isola Tabenna, ove S. Paconio ayeva innalzato il primo edifizio

della sua Congregazione.

(68) Kous olim Appolinopolis parva. Sembra che Kous, uno dei re delle dinastie Manetoniane, edificasse o restaurasse quest' antica città. La Tebaide formava lunghissimi tempi avanti un regno separato conosciuto dagli Ebrei sotto il nome di Kous ed anche sotto quello d'Eziopia. Volney, Bruce sono in fatti di sentimento, che i primi Egizi fossero stati una colonia degli Eziopi condottavi da Osride (205). Questa terra resasi a libertà nel Psammetico tempo, divenne si florida, che aveva il primato sopra Cophios, come l'ebbe dappoi Kéne sopra Kous. Vogliono che Vavenefi iv. re d'Egitto secondo-Manctone fabbricasse alcune piramidi in

questi dintorni.

questi dintorni.

(69) Cophtos o Keft. Era questa
un' antica capitale, che per essersi
levata a rumore contro i Romani,
troppo assai ne' giorni di Diocleziano venne gastigata della sua presuntuosa impresa. All'ovest si distinguono le differenti rume de' suoi tempi
della più alta antichità, dedicati in parte ad Oro figlio d'Iside, come ancora quelle di una chiesa cristiana. I frammenti in porfido ed in granto sparsi sopra un immenso luogo attestano l'opulenza dei loro primi creditati. denti: Tolomeo Filadelfo praticò col-la sua armata un cammino al porto di Berenice sulla rada occidentale del Mar Rosso, in un golfo alla me-desima altezza di Syene. Le sue rovine chiamate in oggi Minet Belled-el-Habbesch, furono anche visitate dai viaggiatori Belzoni e Cailliaud Bere-nice vedendo Tolomeo Lago suo ma-rito che disponevasi a guerreggiar in

313

Asia, fece voto a Venere di consacrarle la sua chioma, quand'egli fosse ritornato vittorioso. Ciò ebbe il suo effetto, poiche la chioma non ritrovatasi in capo alla moglie, un Astrologo certifico Tolomeo essere stata trasferita in cielo giusta la promessa di Berenice, e giusta le ridicole fandonie dei Poeti.

(70) Kene già Coenopolis, vale a dire città comunale, capo luogo . M. Irwin erudito viaggiatore inglese, qui pone in vece l'antica Canopori. È questo il passaggio dei pellegrini e della gran caravana, che qui si approvigiona di quanto fa mestiere per la traversata del Deserto per a Gedda ed al loro Santuario della Mecca (123) In Kene si fabbricano le così dette Balasse e le Utte che hanno la virtù di chiarificare e rinfrescar l'acqua nel cnore della più fervida state. Si-mili balasse o pignatte servono pari-menti alla costruzione delle colombaje, che nell'alt' Egitto son frequentissime: come a due ore fuori della porta maggiore di Roma vedesi la chiesa fondata da S. Elena, i muri non che le volte della quale sono state fabbricate con simili vasi di terra, ciò che le diede il nome di torre Pignatara. Kene dopo la scoperta della via all' Indie pel capo di Buona Speranza del portoghese Diaz l'anno 1490, fiorì pel suo commercio a segno che tutte le altre città d'Egitto vennero fortemente in gelosia di lei. Tal mercatura si attivava per la via del deserto a Cosseir; porto sulla costa occidentale del Mar Rosso. Le ore di cammino da Kene a Cosseir sono invariabili, essendo il passo del cammello carico sempre lo stesso. - The second second

Da Kene a Birantar, l'acqua di queste due fontane sente del sulfureo, ma dolce tuttavia e fresca. s' impiegano ore... 3. 30. A dormire nel deserto E

duopo allontanarsi dalla strada

per riposarsi, sulla tema di non essere sopraggiunti dai Beduini erranti . . . . . . . 4. 45.

Alla Kitted. Havvi una casaccia. Qui s'incontrano le ... montagne sulle quali si rimarcano alcuni geroglifici. Da queste sino a Cosseir lo stradale vien marcato da alcuni mucchi di pietre sul colmo delle suddette, i quali non altrimenti che telegrafi vi si presentano di quando in quando . . . 3. 30:

A dormire alla prima fontana detta Hammamet . Fontana dolce fatta scavare da Ibrahim Bascià alla profondità di 100 piedi . . . . . . . . . . . . . 1. 25.

Alla seconda Fontana chiamata El-ad-houte .... 45.

Al luogo di dormire. . . . 4. 30. Ad Ambig. Acqua salata spar-

sa sopra gli scogli . . . . . 8. 45. A Cosseir . . . . . . . . . . 1. 45.

Un Arabo sopra un buon Dromedario può da Kene arrivare a Cosseir in quindici ore. Cosseir ereditò nei tempi andati la prosperità del porto di Berenice. In oggi è guarentito da un forte di costruzione araba innalzatovi al tempo dei Califfi. L'acqua havvi salmastra. Le conchiglie le più belle del Mar Rosso trovansi abbondevolmente lungo questa spiaggia.

(71) Dendera olim Tyngra. Questa città della quale Strabone, Plinio, e molti altri hanno tanto parlato, non serba della prima sua magnificenza, che poche reliquie. Esiston esse ad una lega del villaggio, verso l'ovest, ma sono così antiche, maestose e colossali che mettono in forse il curioso, se piuttosto sieno opere de' Giganti, che de' loro discendenti. Havvi il primo bel tempio che incontra il viaggiatore rimontando il Nilo. È questo ad Iside dedicato. Sulla parete orientale vedonsi sculte a perfezione molte figure discentica della cato.

sposte in iscompartimenti alte quattro piedi; i suoi capitelli quadrati portano in ogni lato la testa colossale della divinità colle orecchie di vacca, i fusti delle colonne sono carichi di geroglifici scolpiti in basso rilievo, che colla stessa bellezza adornano l'interno dell'ingresso del santuario, ed i suoi plafoni mostrano i sistemi planetari ed i Zodiachi. Il suo più bello planisfero circondato da due figure colossali, il quale formava la soffitta di mezzo ad una delle sale volte all' est, fu trasportato in Parigi nel 1821. I muri rappresentano i loro culti, i loro modi d'agricoltura, le loro arti, i loro precetti si morali che religiosi. I geroglifici sono qui più perfetti che altrove, qui è dove la pittura aggiunge delle grazie alla scultura ed all' architettura, qui infine è il trionfo dell'insieme, e dell'armonia, ed il santuario infine delle arti e delle scienze. Vi si conosce ancora il tempio di Venere, quello

d'Iside, indi il Tifonio; ( altro non era che una o più sale cinte da colonne, ove le immagini di Tifone erano scolpite o dipinte). I Coccodrilli preferiscono questi paraggi e singolarmente da Dendera infino ad Ombos. Giovenale scrive che gli abitanti di Tyntyra venivano sovente alle mani con quelli di Ombos per la diver≥ sità degl' Iddii, che essi adoravano Ardhet adhuc Ombos et Tyntyra. Sat. xv. (72) Akmim. Era qui la sede di adorazione del Dio Pane, l'antica Panopolis o Chemmis. Celebre nell' antichità tanto per le sue catacombe; quanto pei conciliaboli, che si vuole qui avessero le sì decantate ammaliatrici d' Egitto . Il Geografo Malte-Brun pone l'antica Ptholomaide non a Minia come riferisce Strabone, ma a Meschie villaggio sopra un eminenza dalla parte occidentale di Akmim . Ptholomaide fu soprannominata Ermes, perchè vi aveva un tempio sacro a Mercurio (165).

(73) Abydus, ora Madfunch (città sepolta) all'ovest del giardino dopo Girge e non a El-berbi secondo Po-coke.

(74) Gau-Scherkie sorge dagli ayanzi dell'antica Diospolis parva la pic-cola Tebe. Il suo tempio di quasi 60 passi di lunghezza è il solo che ora annunzia il prisco suo splendore. Il plafone è così ben conservato, che persettamente vi si distinguono i suoi geroglifici; i fianchi ne sono aperti, come lo è del pari il suo colonnato. Sembra aver voluto conservare il nome della gran capitale della Tebaide dopo la fatale di lei rovina portatale da Fiscone o secondo altri da Latiro, il nono de' Tolomei, per esser venuta a tumulto insieme co'rubelli alla sua Signoria l'anno 88 A. C. Il geografo Malte Brun vuole che Gau-Scherkie rimpiazzasse invece la scomparsa Anteopolis, onorata d'un superbo tempio dedicato ad Anteo vinto da Ercole, le rovine del qua-Tomo 11 P. 111. 26

le edificio vennero da Norden riconoscinte nel 1737.

(75) Sinth. Ha questa città rimpiazzata l'antica Lycopolis, dove il Lupo era tenuto in grandissima venerazione, a motivo che Osiride trasformavasi sovente in questo animale. Pocoke vuole invece che qui esistesse Anteopolis, e che Monfalut sedesse su l'antica Lycopolis. La sua montagna è piena di tombe più o meno grandi, più o meno decorate in pitture ed in oro che ancor si distingue. Alcuni resti di croci rossastre lungo la giogaja indicano esservi qui stata una parte delle tristi cellette abitate un tempo dai nostri austeri cenobiti.

(76) Aschemunem è la passata Hermopolis, e non al Mellavi come riferisce Erodoto. Ho rimarcato io stesso nel 1836 i rottami di dodici colome di una altezza prodigiosa e carichi di geroglifici sculti medesimainente sull'architrave della gran porta del tempio dedicato a Mercurio.

Il governo locale per bisogno di calce ne fece l'anno medesimo il tutto

atterrare . .

(77) Schek-abade. Qui sono le reliquie di Antinopolis, la capitale un di della bassa Tebaide . Avanti l'anno 140 venne questa città edificata da Adriano in onore di Antinoe suo favorito sulle rovine dell' antica Besa. Nel 1820 vi si scorgeva ancora la gran porta ornata di otto colonne d'ordine corinzio portanti tre archi. Il padre Sicard vi osservò pure una colonna di cinquanta piedi di altezza sopra il di cui piedistallo leggevasi una dedica all' imperatore Alessandro Severo. Altri resti di due porte e di colonne furono dal governo locale abbattuti e ridotti in calce nel 1832 per la fabbrica del Salnitro. Le pietre di questi edifizi non sono molto colossali: sembra che gli Egizi di que' tempi si dassero già a possare più al presente che all'avve-nire. I mattoni co' quali lunghi tempi avanti avevano costruito le case si ammirano ancora così rossi come se dalla fornace uscissero adesso. Le montagne vicine rinchiudono quantità di caverne sepolcrali e d'iscrizioni geroglifiche.

(78) V. la Nota (227)
(79) Sulle rovine dell'antica Canopus si vuole in oggi sia posto il forte d' Abukir, nella di cui rada la flotta Inglese superò quella di Francia

il primo agosto 1798. (80) El-basteh a levante di Mitgamer: Poche macerie annunziano la passata splendidezza di Buhaste. Era famoso per possedere un tempio distinto per la sua magnificenza e cinto da un folto boschetto dedicato a Bubaste sorella di Oro, la Lucina egizia. Le annuali festività quì celebrate in onore di questa Dea occupavano il primo rango nel calendario egiziano: Dicesi essere stata fondata da Boco primo re della seconda dinastia Manetoniana, e la sede favorita dei potenti della dinastia vigesimaseconda. Bubaste era celeber-

rima per le tombe de' Gatti.

(81) Mansura (vittoria) fu fabbricata, secondo Abdul-Rachid, verso l' anno 947. Distinta per l'altezza dei suoi minaretti e celebre per la battaglia commessa sotto le sue mura nel 1250 nella quale Luigi 1x. fu fatto prigioniere con due suoi fratelli. Il Capro di Mendes riguardato dai Greci come il Dio Pane, e da Erodoto come il più antico fra le Divinità egiziane, adoravasi a Chemmin, ma più in Mendes . Il est constant , qu' en Egypte plusieures semmes donnerent avec les bucs le même exemple, que donna l'asiphae avec son taureau . Ce qui est encor plus étrange, c'est que Plutarque et Pindare, qui vivaient dans des siécies si eloignés l'un de l'autre, s'accordent tous deux a dire qu' on presentait des femmes au bouc consacré.

(82) Buto era chiarissima pel suo tempio consacrato a Latona. Fu l'oracolo di questa Dea, che predisse a Cambise, morirebbe nella città di Agbatanes in Soria, come in realtà avvenne per cagion di cancrena dopo

venne per cagion di cancrena dopo un regno di sette anni e cinque mesi. Era Buto ragguardevole anche pel sepolero de' topi di campagna.

(83) Beled-el-agar conserva i resti dell'antica Sais la capitale ne' più remoti tempi del basso Egitto. Celeberrima fu questa per la tomba d'Osiride, per quella della figlia di Micerino, intorno alla quale olezzavano tutto di i preziosi profiimi dell'Arabia felice; e per quella di Ossimandue, alla quale Cambise levò i cerchi d'oro immensamente pregiati. Qui fu dove Apries fatto prigione d'Amasi 'nella fazione memfita venne nel si 'nella fazione memfita venne nel proprio palazzo strangolato. Amasi per tal ricordo mnalzò una statua cocostrui eziandio un propileo in ono-re di Minerva, che in grandezza e magnificenza ogni altro sorpassava.

Erodoto vi osservò fra gli ornamenti alcune statue colossali sotto il nome di Andro-Sfingi, le quali altro non erano che figure allegoriche di differente sesso; il simbolo forse secondo J. Conder, del passaggio del Sole nella Vergine: Ma l'opera ancora la più maravigliosa di Amasi fu un tempio monolito, formato cioè da una sol pietra, lunga 21 cubiti, larga 14 ed alta 8, che duemila uomini travagliarono tre anni per portarvela da Elefantina a 600 miglia di distanza. Qui finalmente Cambise tolse lo stesso Amasi dall'arca ove dormiva il sonno dell'eternità, ordinò si bastonasse il di lui corpo, e che in seguito a mille oltraggi arroventato venisse nel recinto medesimo a Minerva sacrato.

(84) Diverse sono le congetture sopra la posizione dell'antica *Tanis*. Chi la vuol posta sul luogo stesso ove siede in oggi Mansura (84), chi forse non erroneamente ne'dintorni del lago Menzalei: lago formato dai rami Mendesio, Tanitico, e Pelusiaco; e la maggior parte degli Scrittori al di quà del canale Bolbitino. Tanis sebbere piccola città, tenevasi non ostante per una delle più belle di quante fossero mai state nella bassa parte d'Egitto. Rimarcavasi pel suo tem-pio dedicato ad Iside, nel quale leg-gevasi la seguente iscrizione: lo sono quella che fui, che sono e che saro: niuno ha sin ora squarciato il velo che mi copre. Questa leggenda era presso gli antichi egizi, il simbolo dell'unità, la marca infallibile di tutto ciò, che havvi di meglio nel mondo, il genio cioe e la saggezza. Qui fu do-ve il profeta Jeremia predisse agli E-brei che Nabuccodonosorre li avrebbe perseguitati ed ivi innalzato il suo trono. Cap. xLIII.

(85) Pelusium in oggi Tineh sulla costa del Mediterraneo fra Damiata e Gaza; come dalle rovine di Tiro e Sidone appariscono adesso Sour e

Seideh fra Gaza e Berutte . Pelusio qual fortezza ultima della frontiera di Soria, veniva riguardata per la chiave d'Egitto. Chiarissimo n'era il suo tempio innalzato a Vulcano, cui Sesostre offeri olocausti per aver sfuggito alla morte tramatagli da suo fratello. Setone 710 anni A. C. fece in Pelusio elevare una statua avente in una mano un sorcio in commemorazione di una quantità di questi animaletti, che se il ver la fama dice, rosero in una notte le corde degli archi e le coreggie tutte degli scudi all' armata di Sennacherib figlio di Salmanazar (169) suo nemico, il quale posto aveva campo in quelle pianure. Lo storico Giuseppe opina essere stata invece una potentissima peste che appiccatasi a quel campo, centottantacinquemila Assirj se ne porto. Più sopra Pelusio havvi El-Arrisch (l'antica Rinocera ): in questo deserto No-STRO SIGNORE, morto che fu Giovanni, moltiplicò i pesci ed i pani alle

turbe che lo seguivano. Matteo xiv.

(86) V. la nota (13).

(87) Uno stadio è l'ottava parte d'un miglio. Sembra che Plinio in un tal recinto comprendesse tutte le piccole città che approssimavano in quei tempi Alessandria, poiche in altre edizioni noi leggiamo che l'ampiezza della città venne da lui stabilita in quindici miglia, fatta a similitudine della veste detta clamide maccedonica.

(88) Il lago Mareotide derivato dalla foce canopica e detto anticamento Arapota, contava trecento stadi circa in lunghezza e centocinquanta in larghezza, sebbene come istimano altri fra i quali Claudio Cesare, avesse una più grande estensione. Capiva otto isolette tutte abitate e d'eccellenti vini fornitissime. Sebennito forniva altresì a' tempi di Plinio dei generosi vini alle cene de' Romani, ma i Mareotici ne avevano il primato. Virg. Geor. 11.

· Dell'Egitto la barbara regina

Da osceno cinta effemminato stuolo-Tutto sperare ardi dalla fortuna Finchè di mille nayi sue sol una

Dall' incendio mirò salvarsi a volo.

Ebbra di mereotiche bevande,

Non però serba i suoi furor la mente, Temer s' avvede e fugge Italia e sente Che l' incalza al fuggir Ottavio il Grande.

BRAZIC

(89) Kassar-el-Kaesar trovasi fuori della porta Rossetto, ai piedi per l'appunto delle antiche mura d'Alessandria, delle quali i resti molto bene si distinguono, poichè traversano la via medesima, che sta per discendere sul già campo Cesareo.

(90) Fu questi Marc' Antonio. Nel suo triumvirato con Lepido ed Ottavio 43 anni A. C. fece a capriccio suo inondar di sangue le vie di Roma, fece ammazzar Cicerone ed appenderne il capo e la mano dritta a quella inedesima tribuna, sulla quale l'eloquenza di lui agitava le catt-

se le più interessanti dello Stato La barbarie va unita al vizio, e Marc' Antonio fu il solo, che per furiosa lascivia seppe dar nel cuore di Cleopatra, la quale non meno di lui disposta, del suo amore lo compiacque a tutt'ore. Finì di vivere nelle sue braccia. (95)

(91) V. la nota (117).

(92) Si vuole che la città di Canope venisse così chiamata da Canobus pilota di Menelao ivi morto e
seppellito. Eravi un tempio di Serapide, i di cui preti venivano consultati e come medici, e come profeti.

(93) Berenice. V. Cophtos. (69) (94) Alexandria maximum totius or-

bi emporium . Strabo .

(95) Cleopatra regina d'Egittto fu la seconda figlia di Aulete bastardo di Latiro e suonatore di flauto. Posta dagli Alessandrini sul trono d'Egitto insieme al suo fratello primogenito, dai partigiani di costui venne in tanta nimistà presa, ch'ella fù

costretta ritirarsi in Soria, dove rimase infino all'arrivo di Cesare, che fatto morire il giovane principe, richiamò Cleopatra dall' esilio, chiarendola regina d'Egitto d'unione al fratello minore. Cleopatra fattasi poscia moglie di Antonio lo siegue alla giornata navale d'Anzio, da dove è la prima uscir in fuga 31 anni A. C. Gettatisi ambi in Alessandria, Augusto da capo li vinse, il perchè Antonio non molto dopo di sua mano s' uccise, e Cleopatra segretamente si diede la morte a mezzo di un serpe nell'età di 59 anni, avendone regnati ventidue nella più folle ambizione, nella più sfrenata lascivia. Ed in tal modo ebbe in lei il fine suo la dinastia illustre dei Lagidi.

(96) Deplorons la perte de 70000 volumes amassés dans les siècles suivans par les rois d'Egypte, ils auroient instruit l'univers: il nous reste que l'incertitude et les regrets. La bible explu.

Tomo II. P. III.

Se la superstizione non avesse pià d'ogni altra nazione accecato in tutti i tempi gli Egiziani, avrebbero questi tratto anche nelle epoche posteriori preziosissimi lumi da infiniti scritti, che in differenti anni si ritrovarono. Inscriptiones multa millia voluminum adsequantes in pyramidum lateribus invenerit in decimo tertio soeculo. Abdollatiphus.

.. Nel 1785 al tempo di Volney si disseppellirono ne' dintorni di Damiata più di cento volumi scritti in una lingua sconosciuta, che furono subito dati al fuoco in Cairo per sentenza di quei capi di religione. Ed avanti il tempo di Brown verso l'anno 1792 nella moschea del Cairo vecchio si sono rinvenuti molti antichi libri arabi, alcuni de' quali anche in carattere coftico ed eziopico, che probabilmente avranno corso la fine di quei di Damiata.

(97) Sette stimavansi un di le ma-

La Torre di Babele . V. Voltaire .

Dict. phil.

Il tempio di Salomone in Gerusalemme edificato 480 anni dopo l'uscita degli Ebrei d'Egitto, descritto nel libro terzo dei re, e caduto in poter de' romani ai 15 aprile dell'anno 70.

Il tempio di Diana in Effeso lungo 225 piedi e largo 220, sostenuto da 127 colonne, alte 60 piedi ciascuna. Dimocrate lo disegnò, ed Erostrato non sapendo come raccomandarsi all'immortalità, appiccovvi il fuoco 386 anni A. C.

Il colosso d'Apollo in Rodi fatto da Carlo Indiano, e secondo altri da Caride discepolo di Lisippo. Era alto 70 cubiti, e fra le sue gambe passava a vele gonfie un grosso vascello di que' tempi. Un terremoto lo rovino l'anno 222 A. C. dopo cinquanta sei anni che sussistette.

Il mausoleo della regina Artemisia in Alicarnasso (Budrun nell' Asia mino-

re) adorno di statue colossali, nel mezzo del quale elevavasi una piramide, portante un carro tirato da quattro cavalli.

Il Faro d'Alessandria d'Egitto, e Il muro dei Cinesi nella Tartaria

lungo seicento miglia.

Manzoni nel suo romanzo istorico » Gli Sposi promessi» meritamente annovera fra le sette meraviglie del

Mondo il Duomo di Milano.

(98) I Greci attribuiscono l'onore dei primi Fari ad Ercole. Le più antiche di queste costruzioni furono le torri fabbricate dai Cuthites, i primi ad abitare il basso Egitto, onde servirsi d'un punto d'osservazione durante il giorno, e di Faro durante la notte . Coulier . Guide des marins .

(99) Ad Pharum quod attinet, status ejus celebrior est, quam qui descriptione indigeat: narrant autem rerum talium curiosi, altitudinem ejus ducentorum et quinquaginta cubitorum esse. Abdollatiph,

Il cubito minore secondo Vitruvio è di 6 pálmi, il comune di 16 ed il maggiore di 36. Non sappiamo di qual cubito voglia qui parlare lo storico. Sebbene Strabone non dia al Faro d' Alessandria che 135 piedi d'altezza, abbiamo però degl'istorici, che ne determinano l'elevazione infino a 400 piedi.

(100) Cento talenti d'oro pareggierebbero un milione; come 7550 talenti d'argento varrebbero 22 milioni e 500000 lire di Francia.

(101) Ethiopans have two species of letters hieroglyphies ad the alphabet; but among the Egyptians the first was known only to the priest, and by them transmitted from phather to son. Volucy Ruins.

I Geroglifici ebbero origine dall' Eziopia. Qui sembra fosse stata la prima lingua rappresentatrice le idee umane, in un tempo in cui ignorando ogni idioma era l'uomo dalla necessità portato a far dei segni, o marcar piuttosto su ogni dove quegli oggetti de' quali in allora egli abbisognava. Indizi di tal fatta non peranco compiuti divennero in seguito e più intelligibili e più perfetti. Dal-l Eziopia passarono ben presto agli Egizj, ove signoreggiarono sino che questi ricevettero da Abramo o da Toth (165), secondo Manetone, le lettere Caldee ! Da quel tempo in avanti vennero i geroglifici trasfigurati, avvolti dai preti egiziani in un velo di mistero, destinati soltanto alle cerimonie di religione, a conservare la memoria de grandi personaggi, non che quella degli avvenimenti i più rimarcabili; per cui venne loro dato il nome di lingua sacrà. Lingua finalmente, ch'essi poi seppero si bene usare, che posero colla medesima fra loro ed il popolo un arcano po-litico, una barriera insormontabile. E per verità noi forse avressimo potuto scoprirne gli occultissimi sensi se da più di duemila anni perduto non

si fosse il vero Cofto primario, quale era l'antica favella degli Egiziani, e quale solamente sotto i Tolomei divenne familiare al Greco linguaggio, in prova di che sono le iscrizioni trovate in Ressetto, in Menuffe ed in Harge, non che quelle di alcuni sarcofagi, i geroglifici de' quali sono seguiti dal testo Cofto-antico quale interpretazione dei primi, e qualche volta dal Greco come una spiegazione del secondo. Da leggende di tal fatta si può bene concepire il senso, non però comprenderle co-me si dice ad litteram, imperciocche ogni idioma vien retto da frasi e costruzioni fra loro dissomiglianti. E pur non di meno simili leggende vogliono aver dato la felice idea a Champollion d'intraprendere: arditamente la troppo ancor difficile scoperta di questo scrivere anagogico, d'arzigogolare, ed improvvisare, di botto un alfabeto da migliaja e migliaja di combinazioni presentate dai geroglifici

colle loro figure e coi loro chirogori d'ogni sorta, che veramente è duopo esaminare co propri occhi più volte e più volte per persuadersene dell'insuperabile inciampo. Davvero egli fu il solo sin ora che a traverso delle tenebre le più scure contemplasse i primi secoli del Mondo l'A quel fine adunque, el giunse, cui non concorsero i Bramani, i savi dell'Indie; cui non si tennero i Lagidi, promotori indefes-si delle scienze, cui per ultimo non pervenne Róma, dominatrice in seguito dell' Egitto, florida mai sempre d'ingegni divini e negli studi d'ogni dottrina in que' tempi usitatissima; a meno che ritenuti fossoro tutti stati da una finissima sagacità e modestia per non concepire e palesare impu-dentemente dei mal fondati supposti, V: Tom. 1; pag. 191, 192.

Apulejo scrive: Un vieux pretre d' Isis tira du fond du Sanctubire certains livres écrits en caractères inconnus, les uns en figures d'animaux de toute éspece réprèsentant à l'esprit une suite d'idées et de discours: les autres entassés en traits ou accens les uns sur les autres, tracés en noeuds, en roues tortueuses comme les vrilles de la vigne. C'étoit pour empêcher les profanes curieux de pouvoir les lire.

. Gli archi od i semicircoli rappre-

sentavano la Luna.

L' Asino di color rosso indicava

Tifone (217).

L' Avoltojo era all' opposto dello Scarabeo il simbolo della natura femmina, della maternità. Significava altresì l'anno, il Cielo, la conoscenza dell'avvenire, limite, peso di due dramme, la pietà e la vista.

Il bastone curvo era un segno di

severità e di comando.

La bocca rappresentava il pensiero, e la parola dell'immortal re del Mondo.

Il cane offeriva l'immagine del profeta, poichè la canicola (Anubi) fu quella che profetizzò l'inondazione; come ancor quella del guardiano fedele d'Egitto, poiche nella costellazione di questo animale prese luogo Osiride dopo la sua morte.

Il Capro era l'immagine della for-

za generatrice,

Il Cavallo marino che ammazza suo padre e svergogna sua madre, passava per il simbolo degli uomini senza freno.

Il Chacal, lupo del deserto denota-

va l'Aurora (57).

Il Cielo versante pioggia sulle piante, indicava la dottrina e l'erudizione, siccome la scienza nudrisce lo spirito.

Il Cigno che canta morendo signi-

ficava un musicante vecchio.

Il Cilindro che si aggira era il simbolo della Terra.

Il Cippo rappresentava il re del

Mondo.

Il Coccodrillo rappresentava l'impudenza, il cattivo principio.

La colonna significava il Sole od. Ercole (105). Il corno di Vacca indicava la vendetta.

Il cuore sospeso ad una gola esprimeva la franchezza.

Il Drago cinese era il simbolo delle stelle.

Il Falcone indicava il Sole, la Luna e talvolta l'odio.

Il fango esprimeva la materia, la

potenza generativa e nutritiva.

La Formica che s' introduce ne' luoghi i più chiusi, indicava la penetrazione di spirito.

Il Globo. V. il Cippo.

Il Globo piazzato sulla porta di un tempio dava l'idea dell'unità, della natura divina e della divinità suprema.

L'Ibi era il simbolo della ragione. L'Ipopotamo, il simbolo della vio-

lenza, dell'ingitistizia.

Il Laccio rappresentava l'amore. La Linea perpendicolare V. la Bocca. La Lingua ed un vecchio, o la Lingua e la mano significavano il discorso.

Il Lione aveva lo stesso senso del

Cane, e talora il simbolo della robustezza e della forza, e sovente dell'inondazione.

La Luna significava l'eternità.

Il Lupo al pari del Coccodrillo era l'immagine del cattivo principio.

La Mitra indicava il Pontefice.

La Mosca che ritorni benche si scacci era l'immagine dell'impudenza. L'Obelisco e la Piramide rappre-

sentavano il fuoco e gli Dei d'Olimpo.

L'Oca e l'Anitra significavano una copiosa irrigazione del Nilo: vanno d'ordinario unite alla chiave del Nilo come si osserva ne' geroglifici del tempio sepolerale consacrato al Dio Apis nella Necropoli di Memfi.

Osiride col capo a raggi solari preceduto d' Iside e questa dal piccolo Oro loro figlio, rappresenta il grande geroglifico ternario dell' Uomo e della Natura: l'emblema ancora dell'intelletto umano sterile per se stesso, e che rimarrebbe per sempre debile senza il concorso dei due sessi; base dell'armonia sociale, causa prima dell'eterna fecondità di tutti gli esseri .

La Palma significava l'anno ed uno de' suoi rami il mese.

Il Papiro rappresentava gli antichi,

i Dottori di Legge (214).

Il Pellicano che si abbrucia le sue ali quando si fa fuoco intorno il suo nido, esprimeva l'imprudenza: era il simbolo altresì della solitudine.

Il Pesce era il simbolo dell'avver-

sione.

I piedi in atto di camminare sopra l'acqua, indicavano l'impossibilità di far qualche cosa.

Il Pipistrello significava una buona

balia, od un uomo debole.

Le Piramidi V. Obelisco .

Un quadrato oblungo era il simbolo collettivo e della pluralità.

Un ramo di Palma separato era il

simbolo dell' Astrologia.

Lo Scarabeo era il simbolo opposto all'Avoltojo, della natura maschia, 28

Como 11. P. 111.

della paternità e quello ancora del Mondo. Sembra che gli antichi Egizi pensassero che lo Scarafaggio fosse stato una delle essenze motrici della vita dell'uomo fecondato dal calore del Sole, e dall'umidità della terra, alla quale i primi uomini vinti dal bisogno dedicarono le prime loro cure, come dà a supporre un'espressione geroglifica in una delle tombe dei re di Tebe posta a tramontana. Era altresì una delle essenze motrici alla risurrezione, per cui quasi ad ogni trapassato ponevasi sullo stomaco un essigie di questo animale in pietra o in avorio od in terra cotta, sui quali stavano sculti concetti geroglifici o religiose immagini. Lo Scarabeo alato indicava l'anima. Scrive finalmente Eliano, che siccome lo Scarabeo era il simbolo della natura maschia, così i soldati egizi vestivano le anella, nelle quali era l'effigie di essi, onde nel rimirarla deposta l'effeminatezza, si sentissero all'animo virile eccitati.

Il Serpente significava il Dio Cnufi, l'architetto dell'Universo venerato in Elefantina. Il simbolo anche del buon Genio.

Il Serpente azzurro con squamme

gialle indicava il Mondo.

Il Serpente oscuro era il simbolo della prudenza

Il Serpente che mordevasi la co-

da significava l'eternità.

La Sfinge era il simbolo dell' arcano, cioè che le cortine de' Santuari celavano le misteriose verità, chiare solamente ad' un piccol numero de' mortali eletti per comandare il volgo ignorante.

Il Sole e la Luna rappresentavano

parimenti l'eternità.

Il Sole con la figura di un cono

era la mitria d'Osiride.

Un Sorcio che tutto rode era il simbolo della distruzione

Lo Sparviero significava l'anima, l'altezza, l'eccellenza, il sangue e la vittoria. Era l'emblema del Sole, cui era dedicato il gran tempio dell'isola di Filè.

Una Stella significava Dio, Destino.

Una Talpa rappresentava la cecità. La testa di Lione dimostrava la vi-

gilanza e l'esattezza.

Un Giovane avente nella destra mano lo scettro, nella sinistra le pudende ed ai piedi un disco, significava Oro, il figlio d'Osiride.

Un Uomo a testa di Lione armato d'un curvo bastone dava l'idea due

volte del nomé di Dio.

Un Uomo colla faccia giovanile collocato in un naviglio e portato da un Coccodrillo, era figurato il Sole.

Un Uomo a mezzo corpo tenente una spada sguainata era il significato della crudeltà.

Un Uomo che scocca dardi indicava il tumulto, la sedizione popolare.

Un Uomo seduto sopra il siore Lotus era l'emblema dell'intelletto. Un Uomo seduto dipinto d'azzurro avente una lieva di feiro e delle corna di capro all'intorno di un disco, o con un bastone curvato in mano era l'emblema della congiunzione del Sole colla Luna.

Un Uomo che vomitava l'uovò simbolico, da una mano una cintura e dall'altra uno scettro, indicava il Dio

Knef.

Un Uomo di colore azzurro oscuro avente in mano uno scettro portante una fascia ed adorno di una piccola berretta reale di leggierissime piume, serve ad esprimere quanto è sottile e fugace P idea del Dio Knef, che

rappresenta.

Un Uomo colla testa di cane, col sistro nella destra, il caduceo nella sinistra ed in capo il fiore Lotus, indicava Anubi (216), che veniva ancor rappresentato in piedi con il ventre di porco, cui soprastano delle poppe cadenti non dissimili a quelle delle Egiziane moderne.

Un Uomo assiso sul trono, di tunica celeste coperto con testa d'Ariete avente nelle mani un vaso dal qua-le' sgorgano acque, era il simbolo del Nilo. Nel tempo dell'inondazione veniva la sua testa da un mazzolino d'iride o di giaggiuolo surmontata.

Un Uomo con due lunghe piume dritte s'gnificava Ammone, che rap presentavasi anche sotto la forma di un Ariete . 

Un Uomo con berretta in testa, viso verde, appoggiato ad una colonna a più capitelli avente in una mano il Nilometro, indicava Vulcano. Clemente d'Alessandria scrive che

nella gran Diospoli in Egitto vede-vasi un iscrizione formata dalle figure di un Ragazzo, di un Vecchio, di uno Sparviero, di un Pesce e di un Coccodrillo. In questa lingua dic e-gli un Ragazzo significa la nascita, il Vecchio la morte, lo Sparviere Dio, il Pesce l'odio, ed il Coccodrillo l'impudenza; di maniera che questa simbolica iscrizione potrebbe tradursi nella massima seguente: O voi tutti che nascete e che morite, Dio odia gl'impudenti. Plutarco parimenti rapportando un'altra iscrizione sul vestibulo del tempio di Sais: dice che un Bambino, un Vecchio, un Falcone, un Pesce ed un Ipopotamo, significavano la nascita, Dio, l'odio, e l'ingiustizia. Con infinite altre figure spiegate in Horropollon, Diodoro, Porfirio, Clemente d'Alessandria, Eusebio, Plutarco, Pittagora, Volney, Voltaire e simili.

(102) Il geografo Malte-Brun scrive invece che Tolomeo Lago togliesse il corpo d'Alessandro a Perdicca, nel mentre lo trasportava al tempio di Giove Anmone, come Alessandro aveva ordinato nel suo testamento, e che fosse stato Selenco Elbiosatte il quale alla cassa d'oro di Alessandro quella di vetro sostituisse. Non altrimenti operò Dionigi re di Siracusa,

che tolse il manto d'oro al simulacro di Giove; ed in sua vece gliene mise uno di lana, dicendo: che quel d'oro era troppo pesante per l'estate e troppo freddo d'inverno, ma che di lana alle due stagioni ben più si conveniva.

(103) I Califfi successori di Macmetto erano per l'addietro i tiranni di Bagdad (Vantica Seleccia). Fuvvi la dinastia dei Califfi Aglabiti nel 768. Cli Edissiti nel 788. I Tolomidi nell'868. I Fatimiti verso il 910 che dominarono in Egitto sino al 1171 epoca in cui furono rimpiazzati dagli Ajubidi, cioè dal famoso Saladino, il primo di quest'ultima dinastia, Saladino morì all'età di 57 anni, regnati che n'ebbe 24 in Soria e 17 in Egitto. Da Saladino in avanti invece di Califfi si nominarono Soldani o Sultani.

(104) E chi non conosce la barbara fine di questo magnanimo uomo? Pompeo rotto che fir da Cesare nella fazione di Farsalia, in Egitto presso Tolomeo Aulete riparò. Teodosio persuase questo re a farlo uccidere, onde da quest'azione fatto Cesare contento, lo lasciasse possessore pacifico del suo regno. Achilla e Settimio ebbero in fatti un tal ordine e non appena Pompeo fu disceso nello schifo, che a colpi di pugnale fu morto sotto Faraka, villaggio ch' era posto sulla riva del mare presso Pelusio . Vogliono che Tolo-meo facesse porre le ceneri di Pom-peo nel tempio della Dea Nemesi, divinità che presiedeva alla vendetta delle azioni crudeli; tempio eretto nelle pianure di Maratona in memoria di quel conflitto . Il Tasso con tutto ciò sembra volerne indicare differentemente il luogo di sua sepoltura nell'ottava seguente:

E in un momento contro Raffia arriva, Città la quale in Siria appar primiera A chi d'Egitto muove: indi alla riva Sterilissima vien di Rinocera.

Non junge un monte poi le si scopriva, Che porge sopra il Mar la chioma altera E il piè si lava nell' instabil onde, E l' ossa di Pompeo nel grembo ssconde. CARTO XV.

(105) Colonne di tal fatta furono a' tempi più andati dedicate ad Er-cole vicino a Gades sopra la costa della Lusitenia. Le due maggiori erano elevate sopra ciascuna parte del Mediterraneo, al passo tanto famoso appellato Fretum Erculeum. Le genti di mare erano use discender in questo luogo per farvi le loro offerte e consultare gli astronomi intorno l'avvenire del loro viaggio.

(106) V. la Nota (120).

(107) V. la Nota (161). (108) Racconta S. Agostino che nel tempio di Serapide in Alessandria distrutto dall'imperator Teodosio eravi una statua sostenuta in aria dalla calamita. Ciò che ha sempre dato favolosamente a credere che ancor la cassa contenente il corpo di Maometto fosse per lo stesso mezzo sospesa alla volta del suo tempio nella Mecca. L'edifizio il più antico di questa Divinità era al dir di Pausania, quello di Memfi, avvegnachè Strabone voglia essere stato quello dell'antica città di Canope.

(109) Sono discordi fra loro gli Scrittori intorno il luogo ove fosse piazzato il Ginnasio, che eccedeva i seicento piedi in larghezza con un portico sostenuto da più ranghi di colonne in granito. Sembra però inclinassero a situarlo subito fuori la porta Canopica.

(110) V. la. Nota (51).

(111) Causa incrementi ejus sunt pluviæ copiosæ, diuturnæ et continui confluxus, qui illum his temporibus adaugent. Abdollatiph. Sono le dirotte pioggie, che in Abissinia incominciano a cadere nel mese d'aprile, dileguandone le nevi.

(112) Cresce il Nilo l'Estate unico fiume
Di tutto Egitto, e delle proprie sponde

Fuor trabocca ne' campi, allor che il Sirio cane Di focosi latrati il Mondo avvampa.

LUCREZ. LIB. IV.

La Mitologia egizia insegnava, che Osiride considerato come il Nilo accoppiavasi con Nephtis. Il fiume in allora fuori delle sue sponde diffondevasi sino all' estremità delle terre propinque al Mare. Tifone addolorato in vedere il suo dominio usurpato da suo fratello chiama a se una regina eziopica. Ella accorre, cioè a dire, i venti meridionali signoreggiano gli estesi o settentrionali e ne cacciano le nubi d'Eziopia; in allora il Nilo s' impoverisce e la terra d'Egitto trista si pone.

(115) Onde avere un copioso ricolto, il Nilo deve montare infino al ventesimoterzo piede, e rimanere in questa elevazione per ben quindici giorni, acciò che le sue acque possino totalmente coprir le terre e sgravarvisi del nero loro limo, produttore della verdezza e fruttuosità d' Egitto. Et viridem Egyptum nigra fœcundat arena. Virg. Georg. -- I lottatori Romani coprivansi il corpo unto colla polvere di simile melma, onde così dare all' avversario più facile la presa. Fu per la prima volta dall' Egitto a Roma asportata dall' imperatore Nerone.

(114) Crudelissima del pari fu l'altra fame che desolo l'Egitto l'anno 634 dell'era volgare. Abdollatiph. pag.

(115) Il Pellicano. Un grido non dissimile a quello dell' Asino annunzia da lungi l'arrivo di questo volatile. Ei muove dalle lontane solitudini dell' Affrica, e visita all'aprirsi del verno le onde egizie, che lento lento va solcando traendone il suo nutrimento. Passa questo in una granborsa postagli dalla natura sotto le fauci, nella quale lo conserva per digerirlo quando, il bisogna lo ricerca. Si addomestica agevolmente. Gli antichi Egizi fecero di lui il simbolo della malinconia e della solitudine.

Tomo 11. P. 111.

Trovasi imbalsamato nella giogaja Libica, dirimpetto Aschemimein, nella Necropoli dell'antica Hermopolis.

(116) Coccodrillo. Suntque tam ma-gni quam parci, magnitudine artem, ultra viginti cubitos lungi evadunt; parit etiam sexaginta ova, natura enim ejus sexagies gaudet . Habet sexaginta dentes et sexaginta -nervos et cum coit sexagies semen emittit, vivitque' etiam sexaginta annos. Abdollatiph.

Il Coccodrillo vien detto in Arabo Tempsaa. Egli è un animale anfibio cogli occhi di porco, gran denti, una bocca che passa al di la degli orecchi e sovente di trenta piedi in langhezza. Diodoro infatti ci assicura d'averne veduti di sedici cubiti, Erodoto di diciassette, Plinio di diciotto, Eliano di venticinque e quattro palmi, e Prospero Alpino attesta di averne veduto uno di trenta cubiti. Il Coccodrillo è il solo fra gli animali che non muove la mascella inferiore, e che la sua lingua non ar-

riva, toccare i denti, ciò che diede luogo a diverse congetture. Non ha che una pelle la quale si alza dal palato inferiore e che serve soltanto a passare il cibo da una mascella all'altra. Il perchè non potendo cacciar dai denti i residui del nutrimento, io stesso ho veduto gli uccelletti a spiccarneli. Ed ecco l'errore di Erodoto annunziandoci, che l'uccello Trochillo pigliasse in vece dalla bocca di questo animale, le sanguisughe, delle quali le acque del Nilo non ne sono punto provveditrici. Le sue no va non più grandi di quelle dell'Oca, che la femmina lungo il Nilo genera nelle sabbie, sono avidamente ricercate e vuote tanto dall' Ichneumon ( probabilmente il grosso topo. di Faraone detto in Arabo Cerse), quanto dagli uccelli aquatici, di modo che un gran numero di questi animali viene distrutto avanti che nasca, Gli antichi abitatori di Tebe e delle rive del lago Meri, tenevano il

Coccodrillo per sacro, gli attaccavano degli orecchini d'oro, di pietre fattizie ed ai piedi davanti delle piccole catene o braccialetti similmente d'oro. Li nudrivano di carne delle vittime immolate o d'altri alimenti prescritti. Finchè vivevano ne pigliavano gran cura e morti venivano imbalsamati, in una cassa diligentemente chiusi e particolarmente seppelliti . Il Coccodrillo principia ad apparire nelle vicinanze di Siuth, lungo la qual giogaja ne ritrovansi le tombe comuni. Ha il suo corpo da squamme durissime così ben difeso, che per ammazzarlo è d'uopo dirigere il colpo sotto le ascelle, per dove soltanto si può sperarne l'effetto. Il Nilo e l'Indo sono i due fiumi abbondantissimi di questi spaventevoli animali. I più terribili vivono nelle acque di Barbar nella Nubia superiore ove alcuni nativi mangiano della loro carne sappiente di pesce e formano della loro pelle gli scudi per difendersi. Quando il Nilo corre gonfio mena alle volte infin dall'Abissima anche qualche informe Ipopotamo, che passa le cateratte e la corrente lo guida abbasso, come appari nel novembre del 1855 nel canale di Damiata: esso è parimente anfibio e non dissimile di un bufolo, sebbene ne' suoi movimenti più agile.

(117) Qua septem geminus colorat Æquera Nilus.

Poi Damiata scopre e come porte Al Mar tributo di celesti umori Per sette il Nilo sue famose porte E per cento altre ancor foci minori. Tasso,

Volendo rispettare le antiche asserzioni io pure ho scritto, che con sette foci il Nilo si mette in mare quantunque oggidi non è che per le due grandi bocche di Rossetto e di Damiata, che si considera scaricarsi nel Mediterraneo, distinte col nome di Bolhitina rapporto la prima, e Fatmetica o Bucolica la seconda. Esistono non di meno le altre cinque piccole imboccature, le quali fanno foce tuttora in Mare dalla spiaggia d'Aboukir, Burlos, Mensaleh infino a Tineh ed erano dette la Canopica, la Sebennitica, la Mendesia, la Tannica e la Pelusiana. Ogni bocca scrive Diodoro era guardata da una città con ponti non che di buon presidio guarnita.

Dividul pars maxima Nili-In valle decurrit Pelusta Septimus amnis, Lucanus.

(118) Lybia parola fenicia signifi-

cante clima infocato.

(119) I Cavalli da sella e le Mule sono d'Egitto le vetture signorili, e gli Asini i Fiacres quelle cioè popolari e da nolo. Questi ultimi trovansi per le strade sellati e lesti, cui si la nobiltà egizia, che l'Europea montare non isdegna quando il destro lor viene. A cagione della mobilità delle sabbie e dell'annuale inondazione del Nilo l'Egitto non ha strade car-

rozzabili, all'infuori di quelle poche ne' dintorni della Città. Non havvi che debolissimi argini, viottoli malconci e mal appena segnati, pe' qua-li a preferenza de' Cavalli camminano meglio gli Asinelli; il numero dei quali in Egitto ad ogni altra bestia prevalendo, viene per il loro sostentamento una buona metà della provincia in fave seminata. Si direbbe adunque che l'Egitto è la regione tutta propria per gli Asini, ove vestiti a dorati e rilucenti arnesi calcitrano pur troppo i generosi Caval-li: Asini in Ægypto valde agiles sunt, sellisque instrati inæquitantur, cursu cum equis certant mulisque magni pratii. Abdollatiphus: - Ogni corsa si paga d'ordinario una piastra e dalle sei alle otto per una intera giornata'.

(120) Il Mokkattan è la montagna orientale detta anche catena Arabiea, poichè ha il suo principio verso il Golfo Arabico, dal quale separando l'Egitto sen discende alla Cittadella del Cairo, ove mozza si rimane. Eccovi il confine che la natura sembra aver posto all'incremento del deserto. Essa non varia che dai duecento ai trecento piedi di altezza: di pietra calcarea, che gl' infocati rag-gi di tanti secoli, hanno direi quasi disseccata e screpolata in modo, che i suoi massi vengono ora dai movimenti dell'aria lentamente dipartiti ed appiciniti. Al pari della Libia of-fre delle sostanze minerologiche oltremodo curiose, concernenti in ispecial modo le pietre, i sali e più an-cora le sue differenti petrificazioni in conchiglie e frutti marini antidiluviani, ma di specie tali che la natura d'oggi più non presenta. Di che agevol cosa è persuadersi che le acque del mare visitarono un di queste basse contrade (147): Le sabbie segnatamente della Libia presso il tempio di Giove Ammone ne' presentavano ancor nel tempo di Platone e di Aristotile le traccie del suo passaggio. Gli Eziopi in fatti affermato ch' ebbero essere stati gli Egizi una delle loro colonie, dissero, che il basso Egitto era anticamente mare, e non diventò continente, che per la conglomerazione di terra delle regioni superiori menata abbasso dalle inondazioni annuali del Nilo.

'Al Mare usurpò il letto il fertil limo, E rassodato al coltivar fu buono.

Si crebbe Egitto : oh quanto addentro è posto Quel che fu lido ai naviganti esposto! Tasso,

Lungo il Mokkattan appariscono di tanto in tanto i ruderi annunzianti rovine di scomparse città. Appariscono eziandio celle, grotte, e sotterranei scavate nella montagna stessa durante il primo secolo della chiesa, nelle quali celavansi i Cenobiti e gli Anacoreti. Fu solamente al nascere del terzo secolo, che lasciati si tristi soggiorni abitaron costoro le principali città, nelle quali tanto si moltiplicarono, che il nord dell' Egita

to era popolato da cinquemila e più Anacoreti e conteneva cinquanta monasteri, fabbricati dai fedeli del predecessore S. Antonio. Il sud dell' Egitto sotto la direzione di S. Paconio abitante nell' isola di Tabenna, ne contava parimenti mille e quattrocento, che fondarono a mano a mano nove conventi ed un monastero. I Cenobiti viveyano sotto una regolare e comune disciplina, quando gli Anacoreti erano regolati da un dipendente fanatismo. Nella festività di Pasqua vi si univano qualche volta cinquemila Religiosi, ma la morte di Attanasio successa l'anno 373 fu il segnale delle loro persecuzioni. Non vi sarà discaro che con una digressione io vi mostri il modo, col quale il nestro santo Culto ne' giórni di S. Attanásio prese a germogliare anche nel cuore dell' Abissinia. Meropio greco filosofo d'unione a Frumenzio ed Edesio suoi discepoli, correva il Mar rosso prendendo la via per all' Indie

orientali. La tempesta li sopraggiunse e la nave si ruppe sopra la costa dell'Abissinia. Alcuni nativi di quelle sponde vennero loro addosso, misero a morte il vecchio Meropio e fatti prigionieri i due giovani li tradussero ad Axum (l'antica capitale) al cospetto di quel re, che parlandogli il genio per ciascuno, n'ebbe di loro grandissina cura. Frumenzio ed Edesio siccome svegliati d'animo ad apprendere quella lingua punto non indugiavano, ed il re confidan-do di loro in tutto nominava il secondo maggiordomo della famiglia sua, e l'educazione del principe ereditario commetteva interamente al senno del primo. Questi seppe si ben conoscere l'indole del pupillo che a poco a poco coltivò l'animo di lui nella dottrina di Gesù Cristo. Lieto di tanto Frumenzio si licenzia per qualche tempo dalla corte, traversa il Sennar, la Nubia e si porta da Attanasio che in quel tempo in odo-

re di santità viveva in Alessandria; come uno de' maggiori della chiesa. Attanasio conoscendo il giovane dispostissimo a continuare i suoi gloriosi acquisti, lo costituisce Vescovo, e lo manda di bel nuovo in Abissinia. Quivi resosi Frumenzio, ritrovando il giovane re con fermezza d'animo persistere tuttora nei primi sentimenti da lui inspiratigli, formalmente lo fa Cristiano. Già prevale pel suo esempio la nuova religione fra i Grandi . Essa si fa adulta, e per il numero infinito de' suoi seguaci a gi-ganteggiar principia. S'accesero ben presto delle controversie, indi una discussione d'animi la più accanita, che mosse alquanto dopo i Giudei a levarsi furiosamente a rumore e tanto procedettero, che marciarono sopra Damo ove stanziavano i principi cristiani e ne massacrarono un novero ben più di quattrocento. Con questa vittoria stimando l' Abissinia tatta in loro podestà, se ne fecero

in fatti signori ; ed i pochi cristiani custodivansi perciò timorosi e na-scosti. Soltanto verso l'anno 1418 il principe Enrico di Portogallo ha in-viato i primi missionari in Abissinia, i quali ravvivati ch' ebbero que' pochi fedeli, che ancor vi rimanevano, senza troppo indugiare ritornaronsene in Lisbona, ove fecer veduto alla Corte, che l'occupazione di quelle ricche province le risponderebbe di sommo vantaggio; e seppero con tanto ingegno persuader quel Gover-no, che non istette in forse d'ingiunger tosto al Generale Don Cristoforo, che di tratto mandasse in esecuzione il progetto de'missionarj. E non appena il Generale di Portogallo teneva l'Abissinese spiaggia, che al fracasso delle nuove armi risentitosi quel re, si pose a guida delle sue genti e fattosegli incontro mise in piena rotta il Signor Don Cristoforo che sul campo stesso di battaglia fu morto. La religione nonostante vi si

Tomo 11. P. 111.

tenne ancora e solo la cadenza ne fir accelerata per la molesta condocta di que' missionari, i quali tanto si urtarono col re, che fini col dare alle fiamme il loro capo Bermudes: Avvegnachè la fama divulgasse infino a Roma un sì tragico fine, tuttavolta S. Ignazio si accese più che mai di desiderio nel portarsi di presenza in Abissinia, ma il Santo Padre non vi acconsenti destinandolo invece ad altre faccende di maggior momento è col nomina-re in luogo suo alcuni frati, i quali colà giunti nel 1558 contaminando di bel nuovo i religiosi propositi colle mondane loro ambizioni, vi furono sconciamente bastonati e sfrattati; di modo che i pochi Cattolici rimasivi languivano senza speranza di migliore destino. In tal guisa correyano le Abissinesi cose, quando Pietro Paez di Portogallo vi arriva nel 1618, studia segretamente per quattro anni quella lingua a Gizhe (villaggio accanto le sorgenti del Nilo sulle montagne del=

la Luna ) poi discende e con modi soavi recandosi ad amico il re e la Corie, non duro fatica a far loro riabbracciare la smarrita religione. Invogliato di tanto il re d'Abirinia, scrive a Clemente VIII, ed a Filippo III. di Spagna, che in allora ambi sedevano dei vantaggi della Santa Fede zelantissimi, d'inviare a lui una ricca spedizione di Gesuiti per istruire cristianamente il popol suo. Così avvenne: di bel nuovo il culto cattolico già si propaga per ogni do-ve, le preghiere in latino suonano nelle nere bocche degl' Eziopi, gl' incensi crepitano ne' tempj e l'Ostia, il pane degli Angioli s'alza e si abbassa a suon di campanello. Gelosi alcuni dell' ascendente di Paes gli congiuran contro, il re vien obbligato a combatterli, la vittoria sorride ai vessilli della Croce, se non che per loro difesa perde il buon principe in simile certame la vita. Socinio che successe nella corona paterna, professa del pari la Fede di Cristo e dà per incoraggiare la missione, l'intero possesso del territorio di Dembea al bravo Paez il quale infermatosi poi nel 1623 non guari stette che trapassò . Alfonzo Mendez rimpiazza Paez ed ottiene da Socinio un giuramento di sottomissione alla corte di Roma. Ecco in tal modo il re d' Abissinia ai piedi di Urbano VIII. Ed ecco S. Pietro dalla cupola dell'alto suo tempio allungare anche su questo torrido reame la sua mano, facendo all'orecchio di quel re tintinnire per gioia le sue gran chiavi. Ma siccome tutti i semi in peregrina terra sogliono facilmente degenerare, tralignarono cosi anche quelli del culto di Cristo, poiche Mendez comincio al par degli altri cozzar: i col re, i partiti successero, s'accesero le guerre ed i Martiri della Fede se n'andarono coraggiosi incontro gli apprestati tormenti. Socinio confessò pubblicamente l'errore in cui cadde, abdicò e Facilidas figlio suo pose fine a queste discordie coll'esiliare que Religiosi Spagnoli. Roma supponendo che la caduta della nostra Santa Religione fosse apposta al procedere troppo ambizioso de' Frati e de' Gesuiti vi spedisce sei umilissimi Cappuccini dell'inclita figliuolanza di S. Francesco. Ma che gli Abissinesi ne fossero stanchi, o che questi nuovi servi di Dio contenuti non si fossero essi pure colla massima discrezione; la somma fu che due furono barbaramente tolti di vita, due guadagnarono il martirio venendo lapidati, e gli altri colla riflessione che il rimanervi non gli tornaya bene; pensarono prudentemente darla a gambe e non si tennero, cred'io, che alla salita del Vaticano. Il perchè avvisandosi Roma che nuove missioni a disgraziato evento mai sempre riuscirebbero, se ne rimase infino al 1837, nel dicembre del quale si parti ancora per colà il Padre Giuseppe Capeto di Savona, che essendovi stato ben accolto, abbiam speranza che in Abissinia germoglino di bel nuovo le cristiane verità.

(121) Umma el digna la madre del Mondo: così vien detta dagli Arabi la città del Cairo; come i Maltesi chiamano Malta fior del Mondo.

(122) Un metro equivale a due pie-

di e mezzo all'incirca.

(123) Mecca. È questo il punto centrale del culto Maomettano, come lo è quello della Cristianità il gran tempio di S. Pietro in Roma. Il tempio della Mecca che i Turchi vogliono fosse stata la casa di Adamo, il luogo dove il Signore lo formò, trovasi nell' Arabia felice. Esso è cinto da un portico sostenuto da dnecentoquaranta colonne, sopra il quale elevansi quantità di cupole. L'ingresso del Santuario è alzato di cinque in sei piedi dal suolo di maniera, che è d'uopo montare a mezzo di una specie di scala di legno. La

porticina è d'argento massiccio, e non sono che le persone di gran considerazione le quali possono entrare per farvi la preghiera. Il suo interno è di quindici piedi in quadrato, ha le finestre tramezzate di colonnette in bronzo, da cui pendono infinite lampade colorate ed è rivestito di bianchi marmi, sul quale in affinitissimo rilievo sta inciso il Corano in Arabo idioma. All'alto di questa cameretta si vedono delle anella, alle quali sta attaccato il magnifico velo o la Kaba, che ogni anno s'invia dal Cairo, mettendovi l'antico in pezzi per divozione de' pellegrini. La sua edificazione rimonta all'epoca di Abramo, e viene dagli Arabi felici considerato come il maggiore de' templi, come il primo dagli uomini elevato alla gloria dell'Eterno. Otto leghe lontano sorge un monte, sul quale i Mussulmani sogliono andare nella loro festa del Corban Bairam onde scannaryi agnelli od altro per tre giorni consecutivi. Vogliono che su questo istesso colmo si portasse Abramo per sacrificarvi il proprio figliuolo Isacco.

(124) V. La Nota (35).

(125) Navigabile alveum perducere in Nilum.... intervallo quod inter flumen et rubrum Mare interest, primus omnium Sesostris Ægypti rex cogitarit, mox Darius Persarum, deinde Ptholomeus sequens. Plinius.

(126) Teatro del Cairo. La prima sera della sua apertura fu il 12 gennajo 1839. Le rappresentazioni sono eseguite da una compagnia di dilettanti fra la gioventu la più erudita, e sotto l'accurata direzione del primo artista Sig. Rafiaelle Imbelloni Napoletano.

(127) Il camelo è nell' Affrica il cavallo del deserto. Il suo trotto è bensì incomodo, ma rapido tanto quanto quello del cavallo il più leggiero. Camminando fra le cocenti sabbie del deserto, esso distinguesi fra gli altri quadrupedi astenendosi più giorni dal bere. I dromedari sono fra i cameli, ciò che i levrieri sono fra i cani.

(128) Sala-el-din Joseph ebn-Jacob il principe Giuseppe figlio di Giacobbe, hie fuit, qui arcem extrussit et puteos in ea fodit, qui hodie reperiuntur. Abdollatiph (152).

(129) Sediman, Semanhut e Birambar sono i tre luoghi ove i Mammalucchi vennero animosamente alle prese coi Francesi nel 1798 avanti la battaglia decisiva ne' campi delle Piramidi.

(130) Il titolo di Bey è dovuto ai principi di Moldavia e di Valachia, non che ai governatori di province e di distretti non abbastanza grandi per essere Bascialichi. I ventiquattro governatori d'Egitto dopo la conquista di Selim I. ed avanti la distruzione de' Mammalucchi, avevano parimenti questo titolo, che passò poi onorario ai figli e nipoti dei Bascià attuali. Sotto Mehemmed-Ali l' estima-

zione di questa marca d'onore sembra ogni giorno venir meno per lo continuo moltiplicarla, in ispecial modo fra i suoi servi o Mammalucchi e fra alcuni Europei, che in Egitto d'avere il loro mer to non lasciano.

(151) Il Kaia-Bey era l'inviato della Porta in Egitto si per espiare gli andamenti di Mehemmed-Ali, che per csigerne i tributi. Mehemmed-Ali seppe così bene renderselo ad amico con bei modi e ricchi presenti, che dell'appoggio di lui non ne stava in forse. È siccome il Kaia-Bey era a lui noto per uomo di natura feroce, così non indugiò fargli chiaro l'animoso pensiere sulla total rovina dei Mammalucchi: di modo che in tal bisogna eglino in fatti di comune acconsentimento operarono.

(152) I Mammalucchi che si trovarono nell'alt'Egitto alla nuova dello sterminio di quelli del Cairo, temendo che il medesimo fato lor cogliesse, gittaronsi quà e là per mettersi in salvazione. Si dubita che Ibrahim-Bascià recatosi alquanto dopo in quelle superiori province, colà desse voce, tutti essere rimessi nella primiera amicizia; e se li assembrasse con un solenne convito, i cibi del quale guasti essendo di veleno, fossero così morti.

(135) Murat-Bey fu un capo dei Mammalucchi nel 1798. Al valore del soldato univa la perizia d'un abile generale Affricano. Dalla sua casa di campagna sorge ora la caserma del Collegio di cavalleria in Gizhè. V.

Tomo 1. pag. 162.

(154) Il tempio dedicato al Sole. È d'uopo osservare che le parole Al, Eli, On erano i nomi del vero Dio, secondo le modificazioni che le differenti lingue vi apportarono. Maometto cangiò il primo in Allah, come i Greci in appresso in vece di Eli ora dicono più correttamente Ili Sole, quindi Hiliopolis in luogo di Hetiopolis. On era detto presso gli E-

brei; la sacra Scrittura in fatti chiama il gran prete di On per significar quello del tempio del Sole in Eliopoli.

(135) Diretro ad essi apparvero i cultori Dell' Arabia Petrea, della Felice Che'l soverchio del gelo, e degli ardori Non sente mai, se'l ver la fama dice, Ove nascon gl' incensi e gli altri odori; Ove pasce l'immortal Fenice. Che tra i fiori odoriferi, che aduna, Ha l'esequie, ha i natali, ha tomba e cuna. TASSO.

(136) Cœterum adspici aliquando in Egypto eam volucrem non ambigitur. Tacit.

(137) Le Sfingi erano figure simboliche composte dalla testa e dal seno di donna, del corpo di cane, di zampe di lione, delle ali e della coda di drago. V. la Nota (101).

(138) » E spezzerà (Nabucco) le statue della casa del Sole, che sono nell'Egitto, ed incendierà i templi degli Dei d'Egitto. Geremia xLIII.

(139) Metri cinque equivalerebbe-

ro a piedi sedici incirca.

(140) Secundo Vulcanus Nilo natus; quem Egyptii custodem esse Egypti volunt. Cicero.

(141) Limo del Nilo. V. la Nota (113) (142) Papiro. V. la Nota (214).

(143) S. Matteo Cap. 11.

(144) I primi istruttori di questa scuola militare furono tutti Officiali di merito Italiani, come tuttora laudevolmente lo sono presso ciascun corpo d'armata, in qualità ancora di Ajntanti di campo di S. A. Ibrahim Bascià. Dirozzati che n'ebbero gli allievi, ed in capo a tre anni compiutamente ammaestrati nelle faccende dell'armi, il Direttore agognando che l'altrui fatiche tornassero in suo vantaggio, si valse di mezzi i più indegni per levarseli d'attorno. Brillando così solo in faccia a stupidissime genti venne da questi esaltato con maggiore prosperità di prima. Ed ecco come taluni mal s'appongono, ciò

Tomo II. P. III.

che di prospero avviene dal merito; come se in Egitto non apparisse più che altrove, molti buoni essere vessati ingiistamente e molti di pravo animo venirne indebitamente magnificati.

(145) V. la Nota (41).

(146) Metrehini o come vogliono per l'addietro Mesra-eni cioè la città era quì. E così del villaggio vicino detto Bedriscene, del quale le vecchie tradizioni degli Arabi raccontano, che nella sua origine chiamavasi Bedrizene cioè il bel mattino, nome della moglie di Putifarre; e che in seguito si cangiasse in Bedriscene brutto nattino: attributo forse pel di lei procedere licenzioso e malvagio rapporto a Giuseppe:

(147) Nouvelles recherches sur l'origine des pyramides. Paris 1812. Tu remarquera que Memphis signifie en méme tems le port des hommes de bien. Et cette étimologie (continue le prêtre à Pitagore) n'est pas sans intention de notre part: de méme que la tombe à été pour Osiris un port de salut, où il s'est vu à l'abri des persecutions de Typhon son frère (217). Vuole Erodoto che quando si edificava Memfi, il Mare ne lambisse il suo porto, nelle mura del quale egli osservò ancora delle grosse anella. Il basso Egitto effettivamente non fu che l'opera del Nilo (120).

Il popol dell' Egitto in ordin primo
Fa di se mostra, e quattro i Duci sono;
Duo dell'alto paese, e duo dell'imo.
Ch'è del celeste Nilo opera e dono,
Tasso,

(148) Se Foi primo imperatore della China è tenuto dagli scrittori inglesi per lo stesso Noè, Menes o Menfes primo re d'Egitto 1235 anni A. C. forse di maggiore antichità avrebbe a preferenza simile congettura: il perchè noi sempre verressimo ad attribuire l'edificazione di Memfi a lui od ai suoi discendenti.

(149) L'opinione odierna fissa l'e-

poca del Diluvio a 2348 anni A. C. Si consulti Aristotile, Plutarco, Flavio, Diodoro ed in particolar modo il Saggio di Giovanni Triffon Novel-

lo. Tomo 5. §. 3. (185).

(150) La Biblioteca di Vulcano in Memfi venne consultata dai primi savi dell'Universo, tra i quali da Omero e da Pittagora. Si desidererebbe conoscere in quale idioma e su qual materia erano vergati i libri di tal Biblioteca, massime i 38000 volumi scritti da Ermete 2226 anni circa A. C. (165) e consultati dal saccente Manetone in tessendo la sua istoria d' Egitto (58).

(151) Faraone viene da Pharao nome egiziano che corrisponde a re. La Storia sacra non ci fa conoscere sotto questo nome che il re Effreo (169). Tutti gli altri sono a noi ignoti, per cui infino adesso non si sono formate che falsissime congetture sì di uno, che d'un altro (227); quando a mio avviso i Faraoni non altramente nella Storia egizia appariscono, che potenti fantasmi.

(152) Giuseppe fu l'undecimo fi-gliuolo di Giacobbe e Beniamino il duodecimo. Giuseppe compiva il diciassettesimo suo anno quando per aver manifesto a' suoi fratelli due visioni venutegli nel sonno, dalle quali essi presentirono la sua gloria, venne seco loro in odio tale, che fecer pensiero di toglierselo davanti. Ciò ebbe effetto un giorno che Giuseppe mosse per comandamento del padre dalla vallata di Hebron, ed arrivò i suoi fratelli ne' campi di Sikem, ove essi alla pastura de' propri armenti veglia-vano . Ruben il primogenito, innanzi che lordarsi di sangue fraterno, nell'intenzione di ritornarlo al padre, fu d'avviso di calarlo in una asciutta cisterna, lo che fu di pari consenso eseguito. E per far credere a Giacobbe, che Giuseppe veniva d'essere stato divorato da qualche bestia, gli fecero tenere la piccola sua veste sporca del sangue di un capretto. Poco dopo mentre essi mangiavano passarono per là alcuni mercatanti Ismaeliti provenienti da Galaad e diretti colle loro merci per l'Egitto. Giuda il quarto de' fratelli propose venderlo a costoro che pel prezzo di venti pezzi d'argento l'acquistarono.

Giuseppe vien chiamato nella Scrittura Slit, che è quanto dire principe, da cui deriva Saite il primo dei Pastori secondo Manetone. Si trova Giuseppe anche col nome di Proteus, come lo vedeste già con quello di Saphenat trasmutato in Fenice. Guerin de Rocher.

(153) Non conosciamo con qual nome chiamavasi il Faraone di Giuseppe, a meno che la Scrittura non ce lo indicasse nelle parole contrada di Gessen, terra di Ramesse cioè terra soggetta al re Ramesse (156).

(154) Genesi, Cap xxxiv. xL.

(155) Movendo da Abusiri a Zaccara dopo un cammino di quindici minuti incirca, osservansi ai picdi della catena Libica poche macerie bianche raccolte quasi in un sol mucchio. Sembrano queste coprire i sotterranei, che le tradizioni presso i vecchi di que' dintorni chiamano tuttora prigioni di Giuseppe, poste come ben osservasi fuori di Memfi, al di là del fiume Acheronte (180).

manda a dire Giuseppe tuo figlio: Dio mi ha fatto Signore di tutta la terra d'Egitto, vieni da me, non porre indugio: Genesi, Cap. xlx. Et habitare fecit Joseph patrem suum et fraires suos, dedique eis possessionem in terræ Ægypti, in optimo terræ Gessen, terra

Ramesses. Genesi Cap. XLVII.

Alcuni vogliono che Gessen fosse stata nel basso Egitto sulle sponde del lago Menzaleh ed altri ad oriente del fiume Bubastide al di quì di Suez ove eravi Abaris città guarnita di ventiquattromila uomini, che M. Bovet considera non esser altro che

la terra medesima di Gessen, in cui il popolo Ebreo moltiplicossi a segno di formare nella sua sortita d'Egitto seicentomila persone. Il Padre Sic-card, missionario ornatissimo di cognizioni colloca Gessen fra Kaliub e Bessettin, alla qual opinione sembra ora mai doversi pienamente inchinare (160).

(157) Abitò dunque Israele in Egitto nella terra di Gessen, ne fu possessore, s' ingrandi e moltiplicò fuori mi-

sura. Genesi, Cap. XLVII.

(158) Usando le parole di Volney: Quest' uomo (Mosè) profondo ed ardito con mezzi al volgo ignoti fondò delle istituzioni, che hanno sulla specie intiera fortemente influito.

(159) E chi non conosce i miracoli, che per divin comando ebber luogo in Memfi affine di liberare il popolo di Dio? Leggasi su tal proposito il Genesi.

(160) Sembra che gli Ebrei met-

tesser campo sulla ripa del fiume op-

posta a Memfi, dilungandosi verso il nord, cioè nei dintorni di Bessettin, terra infatti già loro propria, non che la più prossima a Memfi, come ce ne fa avvisati la Scrittura, dicendo: Tu dimorerai nella contrada di Gessen, e così sarai presso di me. Genesi.

(161) Da questa montagna detta degli Ebrei sopra Abuzabel, si apre l'immensità del Deserto. Una colonna di fuoco nella notte e di nubi nel giorno scorgeva i figli d'Israele in quelle smisurate solitudini d'arena. Mosè li accampò in Succoth, da qui in Etam villaggio che siedeva in sulla fine del Deserto. Da Etam s' avvicinarono a Migdol, e fra questo ed il Mar rosso posero gl'Israeliti i loro alloggiamenti. Davanti Baaisephon passarono a secco il letto di quelle onde, le quali ritornandovi annegarono il Faraone, e con esso lui i carri suoi, i suoi cavalieri. Procedettero alquanto dopo verso il Deserto di

Sdur marciandovi tre giorni senza trovar acqua; ma giunti che furono a Mara ove non potendo bere di quelle acque perché trovatele amare, Mo-sè gittovvi un pezzo di legno, che dall' amaritudine in dolcezza tosto cangiolle. Da Mara passarono ad Elim distinto in allora per dodici fonti d'acqua e settanta palmieri . E si fu nella traversata di questo Deserto fino a Sin che gli Ebrei per manco di nutritura tornavansi nella mente i pesci e le dolci cipolle d' Egitto, ove sebbene tribolati davan loro di morso coll' appetito il più ingordo. Finalmente nel quindicesimo giorno del mese secondo della loro sortita stanziarono alle falde del monte Sion nel luogo detto Mussa o Meriba, ove Mosè fece scaturir l'acqua dalla rocca, che altro non presenta adesso fuorchè un masso staccato dal monte con alcune orizzontali fenditure.

Dal Cairo al monte Oreb o Sinais'impiegano comunemente otto in nove

giorni. Il viaggio si fa montando un camelo o dromedario fornito di acqua, vettovaglie, ombrello, tende e di quanto insomma può mai abbisognare sopra un cammino d'ogni privazione e di un Sole ardentissimo. Quasi alla metà della montagna siede il Convento di forma quadrata, alla porta del quale col mezzo di una carrucola s' ascende. Una fonte d'acqua dolcissima ne forma il centro. La Chiesa è d'un piacevole disegno ed oltremodo ricca; conservasi la testa e la mano di Santa Caterina martire sotto l'imperatore Massenzio, venerandovi eziandio il sacro corpo di Eustachio. L'ampiezza di questo Convento dà a cre-dere dover qui soggiornare religiosi in numero maggiore; ma nel 1833 non se ne trovarono che venti, greci Scismatici. Hanno costoro varj terreni all'intorno del fabbricato, giardini, vigne, ulivi; e benchè molto di lungi delle contrade dei viventi, sono però infinite le segrete loro risorse. Le nevi rendono nel verno impraticabile la salita alla sommità del Sinai, ove Iddio fra i tuoni e i lampi diè la legge a Mosè, che discendendo ne ruppe le tavole alla vista del vitello d'oro » Il Dio Api (177; » innalzato da Aronne in una nicchia nel basso del monte, la quale vien parimente da quei santi Padri indicata. Ben più di mille anni ci separano, da che l'imperatore Giustiniano eresse quest' ospizio solitario ed eterno.

(162) Prima illa nox ea fuisse videtur, quæ inter aprilis diem secundum ac tertium intercessit. Exodo xm. numeri x. Patavius.

(165) Nella versione Armena abbiamo che Mosè condusse gli Ebrei fuori d'Egitto sotto Achencheri IX. re della 18. ra dinastia di Manetone. Abbiamo ancora nella 6. ra dinastia il re Methusuphis che è quanto a dire morto nel mare di Suph cioè nel Mar rosso, detto in Ebreo mare di Suph.

Rollin invece fa succedere l'escita. degli Israeliti sotto il re Amenofi, quando Diodoro, il padre Turnemino ed altri attribuiscono bensì la persecuzione degli Ebrei a Sesostre; ma il passaggio del Mar rosso a Ferone suo figlio. Il carattere d'empio in fatti che Erodoto dà al figlio di Sesostre, non che lo stesso suo nome di Ferone che trarrebbe da Faraone, vocabolo impiegato nella Scrittura, renderebbe verosimile questo supposto. La disparità adunque non si ma-nifesterebbe che nell'intervallo del padre al figlio del figlio, cioè dagli anni 1491 ai 1439 (se leviamo i diciotto di regno dati a Ferone da Erodoto, tuttochè quest'ultimo ponga il regno di Ferone ben più posteriore ai suddetti). Io però in tal frangente d'opinioni ho seguito quella di Rollin come oggidi la più rispetta-ta, lasciando poi ai dotti il giudicare su di un argomento sì delicato ed oscuro .

Tomo H. P. Hi.

(164) Sesostre fu da Manetone chiamato Sesos-gosen pastore di Gosen o di Gessen. Sesois da Diodoro, Sesoris da Plinio, Ramesses o Ramese dallo storico Giuseppe, Ramesses da Tacito, Sesoc da qualche altro, e Giacobbe finalmente da Guerin De Rocher. Dicesi che Sesostre fosse stato alto quattro cubiti, tre palmi e due digiti.

(165) Ermete o Trismegisto su maestro di Sesostre, sebbene Erodoto sembra piazzare il discepolo quasi nove secoli dopo il suo precettore. Ermete avanti Mosè era tenuto presso gli antichi Egizi per l'uomo il più savio di quei tempi ed a lui si attribuiva l'invenzione delle lettere, della Religione, dell'Aritmetica, della Musica e della coltivazione dell'Ulivo. Seleuco attesta che il numero dei libri scritti da Ermete montava a ventimila, secondo Saldeni (Otia theologica) a venticinquemila; e Manetone uso a tutto ingrandire, lo porta

infino a trentottomila (450). Ermete vogliono che vivesse ottocento anni, (non meno avendo dovuto scrivere tanti mila volumi). Ermete trovasi ancora sotto il nome di Toth ed anche di Trismegisto, come Trismegisto sotto quello di Mercurio e di Beddou il primo legislatore 1027 anni A. C. Eliano, Voltaire Valney.

(166) Commerce then took another route and descended to the point of the Read Sea, to the canals of the Sesostris and wealth and activity were transfered to Memphis, Volney Ruins.

(167) Trogloditi. Sotto questo nome s' intendono gli abitatori delle caverne, che secondo le migliori apparenze sarebbero le tribù degli Abadei, degli Adarebi, quelli di Amarer, di Bichari, le genti infine che hanno soggiorno nelle terre dell'alta Nubia poste ad oriente del Nilo.

(168) Sidone. V. Pelusium alla No-

ta (85).

(169) Nabucco re di Babilonia (4).

Ecce ego tradam Pharaonem Ephree regem Agypti in manu Nabucodonosor regis Babilonis, sicut tradidi Sedeciam regem Juda in manu inimici sui. Jeremia Cap. XLIV. — Teglatphalasar, Salmanazar, Sennacherib e Nabuccodonossor furono quei re potentissimi, dei quali Iddio servivasi per castigare il suo popolo. Chiamava or l'uno or l'altro con un fischio dagli ultimi confini della terra, e quali fulmini rovinosi scavagliavali sui nemici della sua volontà.

(170) Le profezie di Ezechiello sopra l'Egitto furono cinquecento novantanove anni A. C. Allude questa all'invasione fatta da Nabuccodonosorre, epoca dell'infelice catastrofe di Faraone Effreo e del popol suo in schiavità per quarant'anni. Leggasi Ezechiello Cap. xxx. Jerèmia Cap. xxv. ed Isaia Cap. xxx.

(171) Ció ebbe luogo verso l'anno 567 A. C. Nabuchodonossor amisietur terra Ægypti, sicut amicitur pastor pallio suo ed egreditur inde in pace. Nabucco si yestirà delle spoglie d'Egitto, come un pastore quando si copre del suo mantello e se ne parte in pace. Jeremia xiii. (221).

(172) Cirene fu una colonia greca posta fra la Libia, il Mediterraneo ed il Deserto di Barca. Distava quattrocento miglia dall'oracolo di Giove Ammone.

(173) Iside V. la Nota (205).

(174) L'eloquenza militare al pari degli influssi celesti, entra pe' sensi e toccando l'animo il muove a suo piacere. Centonovantatre anni dopo Cambise, quest' arte d'incoraggiare il soldato risuono da Alessandro Magno nei silenziosi deserti dell'Arabia, poscia nelle gelide sommità dell'Alpi e nel Farsalico piano. Questa è stata quella lingua d'onore che fedele ai bravi dell'armata d'Italia, li condusse più volte alla vittoria, più volte all'eroismo.

(175) I preti addetti ai templi ave-

vano la testa rasata e vestivano una lunga camicia bianca di bisso ( tela lino finissima) raccomandata alle reni da una cintura a caratteri geroglifici: la tunica funebre dei re facevasi parimenti di bisso. Il re, scrive Erodoto, era servito dai preti, consigliato dai preti, e nudrito dai preti. I soli che ne scossero il giogo furono Cheops e Chephren per cui i preti egizi li notarono ne loro annali come infami e rubelli.

(176) Memfi era chiarissima per la quantità de' suoi idoli. La Scrittura ne fa menzione dicendo: Et disperdam simulacra et cessare faciam idola Memphis. Jeremia XLIII. e così Isaia ed Ezechiello.

(177) Il culto de' mugghianti e belanti Numi non principio che sotto Chous uno dei re della seconda dinastia Manetoniana, ed Api n' era fra questi il Nume maggiore. Un lampo prolifico che dal Cielo scendeva sopra una vergine Vacca, concepiva questo Dio ( opera forse dello spirito mitologico di que tempi). Egli era un Bue nero con bianca fronte, una macchia candidissima sul tergo e peli doppj nella coda. In termine di un dato tempo gli Egizi lo annegavano in una fontana sacra, poichè la religione loro non permetteva ch'e-gli giacesse nel tempio oltre gli stabiliti anni della sua vita, annum vigesimum primum non videbit, secondo Erodoto. Onde i devoti rotta la veste e co' capelli sparsi piangevanlo infino a che ritrovatone un altro, consolavansi poi alternativamente. Veniva il nuovo portato dai preti a Nylopolis (Hillaon) ove si nudriva e si purificava per quaranta giorni. Le sole donne godevano del privilegio di visitarlo, tenendosi dritte in piedi ed alzando le vesti a questa loro Divinità per la quale esse credevano di aver nulla di segreto. Scorso il tempo lo trasportavano sopra una magnifica barca a Memfi ove già lesto

era per lui un alloggiamento tutto do-rato. Veniva preceduto da' preti con in mano un ramo d'assenzio marino, da una immagine dipinta di questo nume, da alimenti in quantità, e da molte giovenche destinate ai suoi più imperiosi bisogni. Si stendevano so-pra il suo passaggio dei larghi e bei tappeti di Tiro e tutto il popolo piegava le ginocchia davanti a lui. Dei vasi di profumo olezzavano alle sue parti, e l'aria risuonava d'inni in suo onore. Le madri di famiglia gli consacravano la chioma de' loro figli o deponeyano nelle mani de' Sacerdoti tanto argento quanto ne pesavano i capelli. Formava in appresso l'oggetto della venerazione universale, l'oracolo il più accreditato del suo tempo. Se dalle mani di coloro che volevano consultarlo riceveva di buon grado l'offertogli alimento, po-tevansi promettere buona ventura; nel caso, contrario ogni sinistro accidente. Germanico in fatti offerì ad Api

un soavissimo pasto; ma che negò gustarlo, per cui ebbe a rilevare il funesto augnrio della sua morte che non guari dopo seguì. Sappiamo in-vece che leccò il manto ad Eudossio e che Alessandro, Augusto, Vespasiano, Adriano, Settimio Severo in molte magnifiche maniere onorarono siffatta Divinità. Scrive Erodoto che avendo quest'idolo festeggiato per la disgraziata spedizione di Cambise contro gli Eziopi e gli Ammonesi, venne dallo stesso Cambise visitato ed in luogo d'un Dio ritrovatolo un grasso vitello, lo ferì di pugnale in una coscia nel proprio tempio ove morì ed ove i sacerdoti suoi segretamente lo seppellirono. Voltaire aggiunge che morto Api, Cambise lo fe cucinare bello ed intiero allo spiedo; ma che tanto era profondo il rispetto di questo Bue che niun animale osò mangiarne gli avanzi fuor solamente del cane egizio che come abbiam veduto al S. xxv. dell'Introduzione, non essendo così scrupoloso mangiò a sazietà della divina sostanza. E siccome gl' Iddii d' Egitto si ben nudriti i on dovevano esser altro che essenze saporitissime all'uomo; così ne facevano un cibo per bisogno, e chi rimproverava simile sacrilegio, veniva lui stesso mangiato. Giovenale in fatti rapporta che un Egiziano in una controversia di tal genere fu ucciso e tutto crudo manducato.

(178) Fasoglio provincia nel Sennar confinante coll' Abissinia. Trovasi secondo la carta di M. Cailland sotto l'undicesimo grado di latitudine; ma dalle osservazioni fatte sullo stesso luogo non ne tocca che il nono e mezzo all'incirca. È questa la contrada per dove Medemmed-Ali in età di presso al quindicesimo lustro parti nella giusta metà dell'ottobre 1838 onde ricercarvi le miniere d'oro, che la politica e l'interesse di que' popoli hanno a lui infino ad ora celato.

(179) Palmira , Persepoli, città nel-

l'Asia. La prima fu l'antica Tadmor che meglio io direi Tamur (dattili) edificata si vuole da Salomone. La seconda fu celebre pe' suoi palazzi, di quello in special modo di Serse, che Alessandro per consiglio di Taide cortigiana ateniese incendiò 550 anni A. C

(180) Acherusie onde. Queste acque lambivano il piede della montagna Libica, il terreno del quale essendo piuttosto basso, vi doveva necessariamente essere rimaso un residuo delle acque del Nilo, che avanti fosse volto da Menes nel mezzo della valle, se ne correva lungo questo monte. E per verità rimarcansi tuttora le vestigia di due ponti, che guidavano alla piramide a scaloni: il primo nel bacino di acque posto al nord sotto precisamente l'argine di Zaccara; e l'altro più sopra, sulla strada stessa al piede del Deserto. Il nome di questo fiume ci ricorda quello di Acheronte. Una scultura nell'ultima stanza del tempio sepolcrale d'Api detto El-misauva, piazzata nell'alto dell'angolo alla dritta entrando, rappresenta Caronte medesimo, che passa le anime all'altra sponda sulla sdruscita sua barca, ed a noi porge nel tempo istesso una indubitabile cognizione si dell'origine che dell'antichità, cui rimontano notizie di tal fatta.

(181) È fama però che una parte de ricchi cittadini di Memfi preferissero essere seppelliti nel territorio di Abido come il più sacro al loro Dio

Api.

(182) Piramide significa camera o scavo pei morti . Volney . – Si trovano altre piramidi a Nori nella Nubia in numero di quindici grandi, fra le quali la base di una conta quarantotto metri e cinquanta centimetri. La loro costruzione è a gradinate come la grande di Zaccara. Altre venti a Marug (l'antica Meroe) e settantacinque altre costruzioni, che senza dubbio erano piccole piramidi de-

stinate a ricoprire i pozzi delle Mum-

mie . Caillaud (197)

(183) Ex angelorum et mulierum coitu gigantes æditi esse dicuntur. Sulp. Sev., Fozio, Milthon ec. In quel tempo i Giganti erano sulla terra e furono anche dappoi quando i figliuoli di Dio entrarono dalle figliuole degli uomini ed esse partorirono loro dei figliuoli; ne vennero quelli possenti in antico e famosi uomini. Genesi Cap. vi.

Plinio ci assicura d'aver egli stesso veduto in un luogo d'Egitto chiamato Litris scheletri umani d' una grandezza smisurata. E nell'opera di Belzoni non leggiamo forse che il Sig. Caviglia trovò a sessanta piedi di profondità nel pozzo della gran piramide di Gizhè un sarcofago lungo di-

ciassette piedi?

(184) Recherches sur l'origine des

pyramides. Paris 1812.

(185) Diluvio. V. la Nota (149). Il Signore disse: Il mio spirito fuggi-Tomo 11. P. 111.

rà dall'uomo che non è che carne .... io, inondero la terra col Diluvio, le di cui acque vi rimarranno per ben cento cinquanta giorni, e sorpasseranno di quindici cubiti le più alte montagne. Genesi

Cap. vi. vii.

(186) Anche in oggi gli Egiziani come i Turchi non hanno bisogno di una Locusta per preparare veleni, essi ne sono esperti ritroyatori. Que-sto è il mezzo con cui i Grandi pa-gan del torto l'offensore, e le donne ne Serragli conducono a morte le loro rivali in amore. E quì, a parer mio, Tibullo e Gioseffo hanno ben ragione di dolersene, poichè se queste donne, scrivon eglino, conoscessero la forza del filtro ippomane; o la virtu che secondo Plinio ed Alberto ha il pelo tanto della coda del Lupo, quanto della testa di un Nibbio portato sullo stomaco, si farebbero con questi mezzi esse tutte ben volere, senza aver ricorso a quel mortifero sugo. Svet. Juven.

E rispetto agli incantesimi e le stregonerie, noi ben sappiamo che Cham dopo il diluvio insegno l'arte magica ad un suo figlio chiamato Misraim, il quale per le tante meraviglie che faceva fu chiamato Zoroastro, La Scrittura stessa ci narra che i Maghi i più savi erano quelli dell' Egitto, fra i quali si distinguevano Giovanni e Mambrette sempre ai fianchi del Faraone Signor di Memfi. La storia ci dice che Alessandro consultò gl'indovini d' Egitto avanti la battaglia d' Arbella. Che Numa Pompilio aveva scritto in sette libri le massime dell' arte magica, cui i Romani davano con piacere opera e tempo. Che Tiberio possedeva questa scienza appresa in Rodi dal maestro Trasillo. È tanto era ferma in quei tempi la credenza nella negromanzia che Plutarco ci racconta nella vita di Marco Antonio, che un mago d'Egitto avvisò questo Triumviro che il suo genio era vinto da quello di Ottavio Cesare per cui impaurito si ritirò alla volta di Cleopatra. Cornelio di Kampen asserisce pure che nel tempo dell'imperatore Lotario verso l'anno 830 si trovavano ancora molte streghe soggiornanti nelle grotte o sulle eminenze, da dove discendevano la notte per levare i pastori dagli ovili od i fanciulli dalle culle e trarli nelle loro caverne. Stavano finalmente aperte scuole pubbliche di magia in Toledo, Siviglia, Salamanca in caverne profondissime, delle quali fu fatto chiudere l'ingresso dalla regina Isabella moglie di Ferdinando. L'ineredulo, pag. 45.

Non ostante poi che Iddio mandò l'acque per far pulita la terra d'ogni specie d'idoli, d'oracoli e d'auguri, dessi vi apparvero di bel nuovo in Egitto. L'oracolo di Giove Ammone nella grande Oasi, quelli di Tebe, di Memfi, di Buto e di Sais erano i più rinomati. Antiveggenti profetizzavano sì al misero che al po-

tente gli avvenimenti futuri. Ma da che i Grandi paventarono l'avvenire, si tacquero questi, conciossiache fu difeso agli Dei di parlate, ed ai loro voleri ubbidientissimi gl'Iddii infino ad ora tenner favella.

Sonvi non pertanto in Egitto alcuni fra i Scek (santi vivi) che nelle cose di fattucchieria o di vaticinio sentendosi avanti, pretendono si del bene che del male esserne tuttora indovini. Si vuole esistervi anco degli Alchimisti nella composizione dell'oro abilissimi; nomini questi i più dabbene e della più rigida parcità in tutto Laonde vi si vedono accadere delle cose soprannaturali véramenté e misteriose, cose insomma che ci inducono a credere esser l'Egitto la terra che occultamente conserva ancora i pochi residni della prisca sua magia, dell'arcano il più profondo. tura e della Provvidenza, opprimendo i suoi vicini ed usurpandone le terre. Egli fu il fondatore della Monarchia degli Assiri Genesi Cap. x. — Gli Og, gli Osimandi non che l'abitatore altissimo della valle di Terebinto sono da noi bastantemente conosciuti.

(188) Storia universale Vol. 1. pag.

501. - Voltaire Essai sur les moeurs.

Vol. 1 pag. 90:

(189) Legi autem in libro quodam Sabworum antiquorum, unam e duabus his pyramidibus sepulchrum fuisse Agadhimuni, alteram vero Hermetis: asseruntque hos prophetas magnos fuisse, Agadhimunum autem priorem, majoremque. Pocok.

(190) Phlue in ebreo significa anche liberazione. Phluth Isrgel, evasio

Israelis. Isaïa. Cap. IV.

(191) Non fa meraviglia che questi nomi abbiano subito molte alterazioni per le differenti maniere di pronunziarli o di scriverli. Egli è non pertanto agevole cosa di riconoscere nel nome di Amasis od Amosis quello ancora di Mosè. La Scrittura però ci toglie da questo dubbio, dicendoci che Mosè morto di centoventi
anni nel paese di Moab, il Signore
in persona lo seppellì nella valle di
Moab, terra dirimpetto a Bet-peor. E
così diciamo del nome di Aaron suo
fratello nella voce Inaron o Maharon.
Inaro era uno dei Principi della Libia; che gli Egiziani volendosi vendicare di Cambise elessero a loro re,
che in fatto battè i Persiani; ma nel
ritorno alla patria tradito da suoi fu
messo in croce.

(192) Inter omnes eos non considia quibus facta sint, jextissimo casu obliteratis tunta vanitatis auctoribus. Plinius.

(193) Vayage de Pythagore.

(194) Siccome nell'interno fa molto calilo non è mal fatto l'entrarvi leggiero divestiti, lasciando un soprabito a qualcuno di confidenza che guardevà l'entrata e ve lo consegnerà tosto che ne 'sarete sortiti, onde garantirsi d'un aere più freddo e sempre mai ventilato. E bene tirar nel canale qualche colpo di pistola per far ritirare i pipistrelli od altro che esservi mai possa. Come prudentissimo si è ancora l'accompagnarsi con alcuni Beduini; ché ve li avrete già veduti moltiplicarsi intorno. Questi entreranno innanzi co' lumi, de quali voi stessi li fornirete, vi ainteranno a montare e discendere le gallerie, soprattutto la seconda, della quale puossi agevolmente pericolare. Sortiti della piramide (198) ascenderete seco loro la sommità e venuti a basso li regalerete di tre o quattro piastre ciascuno, che ricercandone di più, con un bess (basta), detto con gravità, li manderete in pace.

(195) Il pozzo della prima piramide trovasi differentemente descritto nell'opera del Sig. De Mailet novanta anni: dinanzi le osservazioni fattevi dal Sig. Caviglia Un discordante rapporto ci viene anche notificato nelle Ricerche sopra l'origine delle piramidi stampate in Parigi nel 1812. Non saprei dunque a chi dei tre doversi umiliare la nostra credenza. E che nessuno vi fosse disceso ancora?

(196) I buchi che fiancheggiano la seconda galleria ascendente non ricevevan altro, a parer mio, fuorche un gradino di legno per ciascheduno onde montarla allorchè non vi si eseguivano cerimonie alcune. L' incomodo passaggio alla fine del canale d'ingresso ch' io suppongo nel vero suo stato naturale, essendo le piramidi state in tutti i tempi mai sempre aperte (197); la prima galleria meno rapida; l'arduo passaggio che porta alla malagevole strada della perfezione, cioè alla seconda galleria che direi quasi impraticabile per la sua ertezza e lu-bricità del granito; i buchi a bell'arte praticati nelle pareti della camera, a mezzo de' quali sembra vi comunicasse la voce grave del gran Sacerdote collocato non v' ha dubbio in altra stanza fra gli angoli vastissimi della piramide tuttora sconosciuti; il grand' avello finalmente destinato a ricevervi le acque battesimali, danno a congetturare che l'interno di questa piramide così fosse disposto per iniziare il profano nella sublimità dei loro misteri.

(197) Questo non è punto l'egizio sarcofago; ma un bacino piuttosto per le abluzioni. Accertati ne siamo dalla differenza della sua costruzione, e dagli avelli sepolcrali di gran lunga più vaghi e più ricchi che si trovano nelle tombe de semplici privati. L'aspetto suo sarebbe quindi miserabilissimo per un principe tanto orgoglioso ed agiato, che nella sola costruzione della piramide investi scrive Rollin, milleseicento talenti d'argento pari a quattro milioni e cinquecentomila lire; che impiego venti anni di tempo, centomila operai secondo Strabone, è trecentosessan-

## ALLA PARTÉ SECONDA 413

tamila al riferire di Diodoro. La vera camera onorata del corpo reale esiste ancora nelle viscere della montagna a mezzo d'un pozzo profondissimo giusta l'uso prescritto nella Necropoli, come avrete di già osserva-to nel piano delle mummie Memfite. Perciocchè ognuno ben vede che quest' immenso edificio è solo un accumulamento di massi, un coperchio irremovibile alla mano avara dell'uomo . Farebbe mestieri abbatterne una infino alle sue fondamenta, onde non solo mettere in aperto le altre camere laterali, ma l'ingresso eziandio del pozzo o della discesa, che alla real tomba conduce. Le piramidi di Darjour, quella in singolar modo la più ben conservata, mostrano benissimo aver sempre avuto libero l' ingresso alle loro camere, e così del pari tutte le altre piramidi, che sebben apparentemente non l'offrono, l'hanno però tutte a qualche profon-dità rivolto a settentrione. Ciò dun-

que a bastanza ci fa a credere che i corpi reali sarebbero stati in ogni tempo esposti ad essere violati se messi nelle camere oggidi aperte all'occhio dei curiosi.

(198) Des' que l' on est sorti de la piramide on boit un bon ver de liqueur: ce qui preserve de la pleurésie, que le changement subi d'un air extremément chaud à un air plus temperé pourroit causer. Norden. - Mi lusingo che questo avvertimento sarà per sortire grata accoglienza da coloro, che di tanto in tanto non isdegnano ricon-fortarsi con un bicchierino di buon liquore.

(199) Ciò che avvenne ad un Inglese per nome James Meze che dal fianco cadde di levante e miseramente ne rotolò al fondo il 16 aprile 4834.

(200) Lettres sur l' Egypte par M. De Maillet.

Per rispetto a questa seconda piramide alcuni capi di religione Mussulmana conservano la tradizione seguente. Havvi dicon essi un'altra porta a levante posta, della quale in una nicchia a manca mano sonvi dei grossi libri di istorie molto remote. Guida questa ad una discesa rapidissima, e sopra gradini tali che giran subito: sotto il peso del piede rovesciandone capitombolo il carioso, che senza ritegno ne precipita al fondo. Qui ritrovasi ritonda stanzetta nel mezzo della quale riconoscesi distintamente una pietra che non appena alzata è d' uopo ritirarsi alquanto poiche ne sortono mortifere esalazioni. E questa è un'altra calata d'assai più veloce senza gradini e sopra un granito lubricissimo infino ad un salotto quadrato ove un avello scoperto contiene il corpo di Seth ed a' suoi angoli quattro schiavi Eziopi portanti in una mano le più ricche produzioni del Sennar, sostenendo coll'altra un baldacchino in oro, tempestato di rubini, perle, smeraldi e simili

lusinghieri oggetti. Soggiungon essi che colui il quale infino a qui perviene, astener si debba dal toccare quanto si offre a suoi sguardi, perche tutto essendo guasto di veleno si maligno, di repente si morirebbe; ma penetri invece nella camera contigua che ricca troverà di mille moggia oro Eccovi una delle ridicole fandenie portate per la bocca degli Orientali.

(201) Res erat sane memorabilis, si uon perfectissima operis tweitudo, contra quam nunc est, lubricum et difficile ascensum præbuerit. hac antem piramides lapidibus magnis extructa sunt, sunt item in his lapidibus inscriptiones calami antiqui, ignoti. Abdollatiphus.

(202) E non caderebbe dubbio che questa terza piranide fosse invece il sepolero di Nitocri regina della vidinastia Manetoniana, la più hella donna del suo tempo e la sola regina fra trecentoventinove, re avanti Cleopatra? La decisione che le donne

potevano regnare in Egitto ebbe luogo sotto Eiophis, e come regno Nitocri, regno Cleopatra e dappoi la moglie di Ssalia-seegeredir (albero di perle) la prima donna che sedesse sopra un trono dell' Islam dopo che il di lei figlio n'era stato precipitato dalla violenza de' Mammalucchi. (205) V. La nota (197)

(204) Gl'istorici sembrano qui confondersi con l'altra Ain-Schems fontana del Sole, nome che ereditarono le rovine di Heliopolis, città del Sole, non guari dopo la sua distru-

zione.

(295) Stava l'Egitto ancor ravvolto fra le tenebre dell'idiotaggine, quando Osiride figlio di Giove e di Niobe, seguito da uno stuolo de' suoi compatriotti eziopi, in questa valle discese. Ben tosto fu il suo nome glorificato, furono le sue leggi riverite e le sue arti praficate. Attorniato da uomini, de' quali egli formo altrettanti Dei, pervenne col mitologico influsso a

NOTE ISTORICHE dissondere lungo il Nilo i principi della sublime sua morale. Di corto sorsero città, templi, obelischi e piramidi e di corto la face delle scienze ne recò la luce al resto dell'Universo - Io figlia d'Inaco giunta in Egitto vi venne adorata qual Dea sut-to il nome d'Iside. Ambi furono marito e moglie che ebbero un figlio per nome Oro. Osiridè in appresso messo a morte per invidia da suo fratello Tifone (217) si trasmuto nel-la figura di un Bue, ed i suoi genitali gettati per disprezzo nel Nilo da Tifone, Iside volle che anch' essi avessero gli onori divini, al qual effetto fece collocare l'effigie loro ne' tempj, instituendone iniziazioni e sacrifici: ed Iside dopo morte prese la forma di una Vacca, Si mostravano le, loro tombe in più luoghi, ma segnatamente in Memfi, cioè nella sua Necropoli. Si consulti Diodoro, Eusebio, Apollodoro e segnatamente Kircheri. Pag. 194.

(206) Il est encore une autre opinion touchant la sépolture d'Osiris, que l'on place a Busiris, sa ville natale. Ce n' est encore qu' un sens moral pour exprimer que l'homme de bien, en mourant, retourne la où il étoit avant da naître, dit le prêtre da Memphis à Pythagore.

(207) V. La nota (25) (208) L'antica Ibeum V. La no-

ta (226).

(209) I Serpenti alati di Erodoto non sarebbero forse le cavallette; che dai deserti Arabici passano ancora nell' Egitto divorandovi le sue vegetazioni? Abbenche l'istorico medesimo assicura di aver veduto ammucchiati nelle vicinanze dell'antica Buto gli ossami di questi rettili straordinari.

(210) Ricevendo questa parte di monte il nome di Psammio darebbe quasi a dubitare che questa piramide fosse stata la tomba misteriosa del tannitico re Psammi 600 anni A. C.

(211) Leggismo in Pausania che

nel piano di Maratona ove Milziade sconfisse Mardonio s'udivano medesimamente ogni notte nitriti di Cavalli e strida d'uomini armati, ma chi a bella posta vi si portava per ascoltare quello stepito, nulla intendeva.

(212) Thura Sabæca crepant, fragrantia mel-(la locatis Infundunt pateris et odoro balsamá succo, Centum alra species, unguentaque mira feruntur Tempus in æternum, sacrum servanitá corpus.

Contrir. Apunic.

(213) Sembra che i Romani avessero ben appreso dagli Egizii l'arte d'imbalsamare poiche nel secolo XVI. in un sepoloro nella via Appia vicino a Terracina fu trovato un cadavere che per alcuni frammenti di scrittura opinavasi secondo scrive Serviez, esser quello della figlia di Cicerone. Essendo trovato interamente sano dopo lo spazio di mille e cinquecento anni, fu sospettato da alcune anime troppo creduli esser quello di qualche santa e fu portato

in Roma, ove quel Pontesice ordino che di notte tempo si gettasse nel Tevere. In si fatta maniera venivano imbalsamati i corpi degli antichi Egizi, cui il lungo uso dà erroneamente il nome di mummie, quando queste all'opposto non sono che i cadaveri semplicemente tumulati nell'arena del deserto. L'arena che segnatamente è più convenevole a disseccare l'umana spoglia havvi l'eziope come la più servente, e nel medio Egitto conoscesi da tanto quella nel Der-el-Maharrag a quattr' ore sopra Senabo. Der-el-Maharrag significa nella nostra lingua, chiesa proibita, privilegiata, eletta cioè pei cristiani del paese (Cofti). Questi nelle annuali loro feste de' morti vi vanno per ispirito di divozione, disseppelliscono i loro, trapassati, che un anno più dell'altro trovano mai sempre nello, stato naturale. Essi rammentano loro alcune circostanze, i momenti più cari della vita; mangiano dormono in loro compagnia, ed in capo al terzo giorno col pianto e coi sentimenti di pietà i più compassionevoli, li rimettono nell'arca, al ri-

poso eterno.

(214) Il papiro è la pianta che Erodoto chiama Biblus. Cresceva sino ai dieci piedi di altezza nelle acque stagnanti d' Egitto, ornando a preferenza il canale Sebennitico e Saitico nelle età le più preterite di que-sto paese. Gli abitanti si servivano della tortuosa sua radice anche in luogo di legna, e della sua capigliatura si traevano cordami e tele, come della sua corteccia preparavansi i papiri, che minutamente empivano dei mi-steriosi loro caratteri. Se ne sono veduti oltrepassare i sessanta picchi di lunghezza. Risalgono ai tempi anteriori a Mosè ed hanno in presente trentaquattro e più secoli di antichità. Il frutto di quest'albero rassomigliava ad una fava differente però in grossezza ed in gusto.

(215) Scarabeo V. la Nota (101). (216) Anubi nell'antico linguaggio egizio con tal nome chiamavasi il cane, sotto la cui figura veneravasi anche il Dio Mercurio. Dice Diodoro che Anubi fosse figlio di Osiride che accompagnando suo padre nei viaggi fu cacciatore di Chacats (57). Ritornò coperto della pelle di uno di questi animali, e dopo la sua morte fu adorato a Cynopolis. Plutarco (101). Anubi era comunemente tenuto anche per lo stesso Osiride.

(217) Tifone fratello d'Osiride era un famoso gigante che Giunone fece nascere per castigo della Terra. Gli Egizi lo riguardavano come il cattivo principio e rappresentavanlo sotto la figura del Coccodrillo o del Lupo. Veniva a lui sacrificato un Bue rosso, e questa vittima era tenuta come esecranda perchè carica di tutte le colpe del popolo. Guerin De Rocher vuole che Tifone o Touphan alluda ad una grande sommersione

od a quella stessa degli Egizi nel Mar rosso. Nella Mitologia in fatti simili vocaboli altro non significano fuorche inverno, acque, inondazione.

(218) Ficomoro. V. la Nota (46). (219) Il tuono Lidio era destinato alla tristezza, il Dorico alla guerra, ed il Frigio alle cerimonie religiose.

(220) Piagnone V. la Nota (40)
 (221) Acherusie onde. V. la Nota (480)

(222). Come ebbi io l'occasione di ritrovare in uno de miei scavi detto Bir-el-Sitty pozzo della Signora; posto a Levante della pramide a scaloni; ma che a motivo di acqua salmastra filtrata dal masso nella stanza superiore, non mi fir possibile discendere in una seconda direttamente al di sotto, in cui giarevano i ricchi sarcofagi di questa tomba Ciò non di meno nella stanza superiore distinsi fra la chiarezza delle acque

una piccol'arca che sembra rinchiu-desse una figliuola. Al primo tocco essa si aperse e si celò nell' onde, tanto i secoli l'avevano infralita. Ne ritirai i fianchi dell'arca di Ficomoro della grossezza di quasi, mezzo braccio, interamente coperti di geroglifici in rilievo, de' quali troppo bene distinguevasi ancora l'accuratezza del loro travaglio. Fra le minute parti del corpo non rinvenni per l'onda già intorbidità che nove unghie d'oro quasi fossero ditali, vari idoletti che ne componevano il monile, ed un onice che stava probabilmente sulla fronte. È questo di color di rose con undici strati orizzontali, fra i quali il bianco mag-giormente apparisce. La parte supe-riore rappresenta la scrittura mitolo-gica, il simbolo cioè di un' ampia inon lazione e quindi di una messe copiosa, per l'influenza del Dio Ann-bi o sia dello stesso Osiride (216). (101, Cane). La parte inferiore composta a quattro linee di scrittura, offre la tanto misteriosa de' geroglifici. Vedi la Tayola III.

(223) Volney. Opinioni di tal genere ebbero origine nell' Indie, passarono agli Egiziani, indi ai Greci ed in seguito ai Romani. Virgilio ammette il ritorno delle anime trascorsi soltanto dieci secoli. — Chi amasse avere un'idea sopra l'immortalità dell'anima presso gli antichi, consulti Volney Ruins alla Nota (37).

(224) Talento V. la Nota (100).

Oltre i non pochi tesori che Cambise portò seco dall' Egitto in Persia, gli undici obelischi che presentemente onorano le piazze di Roma, i Leoni al Campidoglio, alle fontane di Termini; i marmi che abbelliscono la stanza dei papiri della Biblioteca Vaticana, del Museo Chiaramonti, ed il Dio Anubi nel Museo Capitolino sono antora i preziosi depositi di questa memorabile Nazione. Nel secolo presente gl'Inglesi, i Francesi ed al-



rande za della







ŧ

. .

tri terminarono di levar ciò che di più raro vi rimaneva . Il Busto di Memnone, l'Obelisco dell'isola di Filè, ed il gran Sarcofago d'alabastro delle tombe reali di Tebe vennero trasportati in Londra: come il famoso Zodiaco di Tyntira l'Obelisco del tempio di Lugsor onorano attualmente Parigi; passando sotto silenzio anche il termine che in Syene segnava i limiti dell'impero Romano, tolto più per ispirito di gelosia che di possedere un miserabile sasso : avvegnachè ad onta di tanto le istorie antiche invittissimo renderanno mai sempre il glorioso nome di Roma nella lunghezza dei secoli futuri.

E le moderne antichità non hanno forse, maggior, pregio? La sola
Bibbia dell' Elsevir non fu venduta
alla fiera di Lipsia quarantaduemila
franchi? L'abito che Carlo XII. vestì alla battaglia di Pultava non fu
comperato in Edimburgo per la somma di ventiduemila lire sterline egua-

Tomo II P. III.

li a cinquecentoventottomila franchi? Mercurio Siculo 3 febbrajo e 31 marzo 1825.

(225) E darà fuoco ( Nabucodonossor ) ai templi degli Dei d'Egitto, egli abbrucerà e menerà schiavi gli Dei; e si vestirà delle spoglie dell'Egitto, come un pastore si copre del suo mantello ed andrassene in pace. Jeremia Cap. xLIII.

(226) L'antica Arsinoe e Cocrodilopolis. V. la Nota qui appresso (227).

(227) Il lago Meris chiamato da Plinio la gran fossa, aveva secondo che Erodoto riferisce, tremila seicento stadi di circonferenza e trecento piedi di profondezza. Elevavansi nel suo mezzo due grandi e vuote piramidi, una delle quali portava la sta-tua del re Meris in atto di sedere in trono, e l'altra quella della moglie. A questa per gli unguenti e per il vestire era assegnato un talento al giorno, rendita giornaliera in pesci di simil lago, alla di cui estremità meridionale viene posto il sì decantato Laberinto d'Egitto. Se dobbiamo dar credito alle parole di Erodoto, egli fu il solo che vide questo fabbricato e che vi contò mille e cinquecento camere nella sua parte superiore ed altrettante nell' inferiore dove nudriti venivano i Coccodrilli. Aggiunge ancora lo Storico ch' egli era fuori di se per lo stupore cagionatogli dalla vista di tutte le sortite ed andirivieni di questo vasto edificio, diviso in dodici grandissimo Corchissimo.

Erodoto e Strabone vogliono che il Laberinto fosse destinato ai Coccodeilli sacri. Manetone ne attribuisce la fabbrica a Lampare IV. re della 12. dinastia, che sì costrusse per far suo sepolero un Laberinto nella regione di Arsinoe (Fajum). Diodoro scrive, che dodici capi di province fabbricarono un sepolero comune verso la bocca del lago Meri. Demote-

le è d'avviso che questa fosse l'abitazione di Moterude, Liceas è di parere invece fosse quella dello stesso re Meris. Pomponio Mela esser stato edificato da Psammetico. Plinio dice esser questo Laberinto stato costruito 4600 anni A. C. dal re Petesucco o Titoe, e dappoi conchiude fosse stato un monumento consacrato al Sole per la ragione delle dodici Corti in onore forse dei dodici segni del Zodiaco. Secondo Rollin erano dodici palazzi mirabilmente disposti, i quali pareggiavano precisamente alle dodici province d'Egitto, e che formar doveyano l'assemblea generale dei deputati della nazione, la quale in allora reggeasi appunto per signoria di dodici re. Finalmente Guerin De Rocher sembra concordare con Rollin scrivendoci, essere stato un tal edificio innalzato dai capi delle dodici tribù ribellate nel tempo Psammetico in seguito ad una anarchia di due anni. Con tutto ciò fra questi au-

### ALLA PARTE SECONDA 431

tori variamente opinanti mi sarà permesso il darne pure il mio giudizio; cioè che il lago Meri su descritto non può riguardarsi che come l'opera della natura, deposito d'acque ch' hanno dovuto mai sempre esistervi : che è di gran lunga più stretto in circonferenza di quanto gli fu assegnato da Erodoto: e che le rovine che coprono attualmente quelle sponde non sono da tanto per indurci a credere quanto l'istorico Jonio vuole che noi teniamo per vero. La provincia del Fajum, siccome fuori più delle altre della strada ordinaria, ed essendo perciò stata meno visitata dai primi viaggiatori, che a cagione di tema non perdevano mai di vista le loro barche; così restò quello spazio di pae-se insino ai giorni nostri con un velo di mistero ricoperto. Chi ci assicura dunque che la relazione di Erodoto non abbia colore di falsità, o ne sia piuttosto il parto d'una bizzarra fantasia, come l'ingresso a simile monumento che Belzoni nella

sua opera dipinto ci porge?

In conclusione, i preti d'Egitto amando forse di accrescere agli annali loro una maggior apparenza di fama o di verità hanno travestito i loro personaggi colla Mitologia e coi Libri di Mosè, in guisa che Adamo riconoscevasi sotto la figura di Boote; Noè e Serapi sotto quella di Osiride; Iside pigliava il nome di Cerere di Tesmophora, quello di Luna e di Giunone; Sesostre veniva confuso con Giacobbe; con Ramesse; Nuncoreo con Monpheneur, con Ferone; la Fenice con Giuseppe; Amasi con Nabucco; Il Faraone Effreo con Offra, con Apri, con Ucoreo e simili. Oltre di ciò la sempre erronea cognizione dei tempi ha fatto nascere l'incertezza nella storia Egizia, le deformità in conseguenza delle opinioni, l'ignoranza presente. Per la qual cosa tutto quello che gli storici han-no raccontato sopra il lago Meri so-

pra il Laberinto, sopra la Fenice, i serpenti alati, le cento porte di Tebe, il suono della statua di Memnone; sopra il Nilo per undici giorni intriso di miele; sopra i Sorci che rosero in una notte le corde tutte degli archi Assirj, finalmente sopra l'uccello Trochillo che nella bocca de' Coccodrilli mangia le sanguisughe, e simili altre novelle; non sono che equivoci, oscurità non che di fandonie ridicolissimi tessuti. Perciocchè una buona parte degli antichi autori non ha scritto che sui rapporti loro fatti dai preti Egiziani, gelosi in tutti i tempi di ciò che riguardava i loro costumi, la loro religione: discordi quindi nelle loro scritture, nelle posizioni delle antiche città, nell' ordine dei tempi. In appresso quasi infino a noi si sono gli scrittori per comodità loro scambievolmente copiati, travestendo e alterando eziandio i racconti di questa misteriosa vallata. Di modo

che quello che non si è potuto provare con ragioni bastevoli, viene adesso colla loro autorità pienamente confermato. Ut auctoritatem videlicet sumat ab homine, quae non habet ex veritate. Quintil. Decl.



# LUOGHI PRINCIPALI.

#### DI VENERAZIONE

Abydus onorava Il Bue Api,
Aphroditopolis Venere.
Alessandria Nettuno e Serapide.
Anteopolis Anteo.
Apolinopolis Apollo.
Akmim Pane.
Bubaste Diana.
Busiris Iside.
Butus Latona.
Canobus Serapide, Ercole.
Cocrodilopolis Il Coccodrillo.
Cophtos Oro.
Cynopolis Il Cane.
Diospolis Giove.

Elefantina . . Il Dio Knusis

Eleithrias . . . Diana . Heliopolis . . . Il Sole . Heraclea . . . Ercole . Hermontis . . . Anubi , Apollo , Giove e Tifone . Hermopolis . . Mercurio . Hieracompolis . Lo Sparviere. Ibeum . . . . L' Ibi . Latopolis . . . Iside, Minerva, ed il pesce Latus. Leontopolis . . . H Leone . Lycopolis . . . Il Lupo. MEMPHIS . . Il Bue Api, Iside, Osiride , Sérapide , Venere la straniera (Elena) e Vulcano. Mendes . . . . Il Becco . Nylopolis . . . L'effigie del Nilo. Oxirincus . . . I Pesci . . Panopolis . . . Pane . Papremi. . . . Marte. Pelusium. . . Vulcano.

Sais . . . . . Minerva , Osiride ,

Siva (Oasis) . . Cham o l' Ariete .

Drawniy Grayle

Tanis . . . . Iside .

Tebe . . . . L'Ariete , il Coccodrillo , le Eumenidi, Iside , il Serpe, e Vulcano.

Tyntyra . . . Iside , Tifone e Venere .

CON APPROPAZIONE SUPERIORE

#### TOMO I.

Pag. 36. lin. 8. gran grande

40. — 18. pettinangli pettinan loro

41. — 1. inasponangli insaponano loro

69. a 119. Erodato

116. lin. 4. lungo. lungo (114).

### TOMO II.

- 335. - 21. Qui Quivi - 285. - 19. Kane-bey Kany-bey

SBN VA1 1522627

